



#### **EDUCACIÓN**

#### La Justicia avala el refuerzo de docentes que planeó el Botànic y anuló el PP

El Tribunal Superior valida la contratación de 5.000 profesores para colegios e institutos de la Comunidad

PÁGINA 16 \_\_\_\_\_

#### UNIVERSIDAD

#### Los profesores de Medicina de la UA se sienten «atacados» por el rector de la UMH

«Hay profesionales que son referentes», afirman

| PÁ | CI  | MI  | A  | 40  |  |
|----|-----|-----|----|-----|--|
| PA | 131 | PM. | 44 | 114 |  |

#### INVESTIGACIÓN

#### EE UU concede un millón de dólares al Instituto de Neurociencias para la esclerosis

Un estudio logra avances para tratar la enfermedad

PÁGINA 27

Jueves, 19 de septiembre de 2024

#### **DEBATE DE POLÍTICA GENERAL**



Diputados del Partido Popular y consellers aplauden tras el discurso del presidente de la Generalitat Carlos Mazón, ayer, en el debate de política general.

## Mazón presume de avances sociales y anuncia más ventajas fiscales por hijos

El presidente promete duplicar las deducciones por nuevos nacimientos o adopciones a rentas de hasta 30.000 euros • Carga con dureza contra la herencia del Botànic y el «abandono» del Gobierno

MATEO L. BELARTE

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, solventó ayer sin grandes apuros su primer debate de política general como jefe del Consell. Como avanzaba la enorme pila de folios con los que se presentó en la tribuna, el popular desplegó un larguísimo discurso de más de tres horas en el que dejó una treintena de anuncios, la mayoría centrados en áreas sociales como sanidad y vivienda y, como estaba previsto, en materia fiscal, con nuevas deducciones en IRPF para rentas medias y bajas y más rebajas fiscales de alcance limitado. No aportó datos de su alcance o impacto recaudatorio. La duración de ese primer turno de palabra de Mazón, sin precedentes, enfadó notablemente a la oposición.

Al margen de las promesas, Mazón descargó con dureza y durante más de una hora contra la gestión del Botànic. El «abandono» del Gobierno de Pedro Sánchez fue otra constante. Además, presumió del impulso reivindicativo que su Ejecutivo ha dado a la agenda valenciana y sacó pecho del grado de cumplimiento de sus compromisos electorales, sobre todo los sociales. Algunos de ellos conseguidos con Vox, ahora fuera del Consell y a quien el presidente solo apeló con una breve mención al «trabajo conjunto» llevado a cabo en esos meses de coalición. Los voxistas, que en la previa avisaron de que Mazón «no va por buen camino» para contar con su apoyo parlamentario, se mantuvieron impasibles en sus escaños y evitaron aplaudir al presidente durante los más de 180 minutos de comparecencia.

En total fueron 30 las iniciativas adelantadas por el jefe del Consell, algunas recicladas de anuncios anteriores. En fiscalidad, que se mantiene en el eje de las políticas de Mazón, anunció que duplicará las deducciones por nacimientos y adopciones para rentas medias y bajas -hasta 30.000 euros en declaraciones individuales y 47.000 en conjuntas—, que alcanzarán los 600 euros por el primer hijo y crecen hasta los 900 en caso del tercero y sucesivos, con el objetivo de fomentar la natalidad. «La reforma va a seguir avanzando, no tengan duda», confirmó.

Igualmente, se comprometió a mantener congelado el canon del agua en 2025, así como a la eliminación de tasas portuarias a barcos pesqueros y la rebaja del 60 % del impuesto de transmisiones patrimoniales de tierras agrícolas. También pondrá en marcha

una bonificación del 50 % a los Actos Jurídicos Documentados asociados a los proyectos de interés autonómico, una figura de reciente creación.

Mazón insistió en todo momento en el universo al que se dirigen las deducciones, las aprobadas y las anunciadas: «A rentas medias

El jefe del Consell marca el debate con un discurso inicial de más de tres horas que enfada a la oposición

Ensalza el «trabajo conjunto» con Vox, pero el exsocio responde con frialdad al popular y bajas», repitió incansablemente con la mirada fijada en la bancada de la izquierda, que viene criticando su política fiscal, la cual considera incompatible con sus reivindicaciones de más recursos al Estado. Al contrario, exhibió los datos de recaudación de lo que va de 2024 frente a las acusaciones de que sus rebajas reducen la recaudación: «Ingresamos más con menos impuestos y de manera más solidaria y justa, no confiscatoria».

El presidente, que situó la vivienda como uno de los retos «más importantes» de su mandato, anunció la licitación de 1.500 viviendas de protección oficial antes de fin de año, que se construirán en suelo público cedido por los municipios adheridos al Plan Vive y con un 40 % de reserva a jóvenes.

La sanidad ocupó también un lugar preponderante tanto en su balance del primer curso como en Jueves, 19 de septiembre de 2024

los anuncios a futuro. Entre los más importantes, un decreto para «modernizar» la atención primaria y comunitaria. También se comprometió con el regreso de los CICU a Alicante y Castellón, una promesa de campaña, y ampliará su plantilla. Igualmente, adelantó más plazas en salud mental y mejor comunicación entre departamentos en radiología.

Dentro del impulso legislativo, para el que tendrá que buscar apoyos en las Cortes, anunció una ley del tercer sector para «dignificar» a los trabajadores de entidades sociales, otra ley para «blindar» la gratuidad educativa de o a 3 años, una de las medidas en las que más incidió, así como normas para la huerta, la costa y la ordenación del territorio. Mazón repitió varias veces en su discurso su apuesta por compatibilizar el «desarrollo» y la «protección» del territorio.

En el ámbito cultural, además de alardear del fin de las subvenciones a entidades «pancatalanistas», pondrá en marcha un plan de rehabilitación del patrimonio cultural, un plan estratégico para el sector audiovisual y un decreto para «mejorar la seguridad» de los bous al carrer, una actividad que respaldó.

#### El Botànic en la diana

Mazón se recreó en su primera hora en el atril en criticar la herencia
del Botànic, trazando constantes
comparativas entre lo encontrado
a su llegada al Palau, que «superaba los peores escenarios imaginables», y la situación actual. Frente
al «sectarismo» y «descontrol» de
la izquierda, «resultados reales y
cuantificables»: reducción del



«Estamos cumpliendo con el cambio que pidieron las urnas, el Botànic es hoy solo un mal recuerdo»

«La deuda es injusta, pero de manera prioritaria pedimos un fondo de nivelación ya»

«No podemos volver a un pasado superado. Queda mucho por hacer y lo mejor es que lo hagamos juntos»

CARLOS MAZÓN
Presidente de la Generalitat

gasto político y del déficit (prevé bajarlo en 800 millones este año respecto al anterior), atracción de inversiones, menos listas de espera sanitarias, libertad educativa, impulso a las renovables, reivindicación en Madrid... En todos estos aspectos Mazón presumió de estar «cumpliendo». «Hemos atendido lo urgente sin descuidar lo importante», resumió.

En pleno debate sobre la financiación autonómica en España, Mazón volvió a insistir en el fondo de nivelación, que cifró en más de 1.700 millones para la Comunidad de aquí a 2027, como la herramienta prioritaria para corregir de manera más rápida la situación valenciana. Sobre la quita de la deuda, de la que recela el PP nacional, el popular reconoció que es «injusta», pero evitó reclamar la condonación alegando que faltan detalles desde el Gobierno central.

Ese Ejecutivo de Pedro Sánchez fue el otro blanco de Mazón. Le acusó de tener olvidada a la Comunidad y de no atender a sus reivindicaciones ni peticiones de diálogo. Entre otras, el agua para l'Albufera, las inversiones hídricas y en infraestructuras, la financiación de la dependencia, para atender a menores migrantes o la deuda por la atención sanitaria a desplazados o la gestión de la costa. «Un ejército de nombres pomposos y funciones gaseosas para quienes la Comunidad Valenciana no existe», lamentó para avisar de que seguirá exigiendo estas iniciativas «con lealtad al Estatut y a la Constitución» y sin reclamar «privilegios supremacistas sino lo que nos corresponde».





El presidente Carlos Mazón, en la intervención inicial del debate de política general, ayer.

#### **Análisis**

Hace un año, en las Cortes se hablaba de grandes acuerdos. Hoy no se atisban puentes. Lo de ayer refuerza la sociedad de la ruptura.

## En los circos no construyen puentes



ALFONS GARCIA

Rostros. Tomen nota los protagonistas de ayer. Los del debate de 2022 están hoy fuera del primer plano en Cortes. Todos. La política va muy rápido, quizá van a tener pocas oportunidades para hacer algo e intentar pasar a la historia. Lo de ayer no es el peor ejemplo de política, se desarrolló dentro de los márgenes razonables, pero ni mucho menos es el mejor.

Entendimiento. Hace un año, Puig y Mazón se cruzaron ofertas de grandes acuerdos. Hoy no se atisban puentes. Al contrario, lo de ayer refuerza esta sociedad de la ruptura. Lo de ayer refleja que la división sigue avanzando. Lo de ayer presenta una Comunitat Valenciana partida que uno diría que no es real, pero que a ver si acaba siéndolo de tanto darle pie. Lo de ayer invita a situarse en un lado u otro. ¿En qué lado está usted? ¿De quién es delegado? ¿De Moncloa y Pedro Sánchez o de Génova y Feijóo? ¿Es de la quita de la deuda o del fondo de nivelación? ¿De la concordia o de la memoria democrática?¿Del tren de Bejís o del accidente del metro de València? ¿Es de los que piensa que va bien en empleo y economía por el Gobierno o el Consell? Igual un día hacemos una raya en medio de la Comunidad Valenciana y acabamos unos y otros en un lado o en otro. Oportunidades. Hay pocas posibilidades de que se produzcan, pero la larga sesión de ayer deja resquicios para los puentes, si se quieren, espacios donde lo ofrecido por el líder del PP no está muy lejos de lo escuchado en boca de Ximo Puig en debates pasados: despoblación, industrialización, campo, inversiones, incluso medidas educativas como reforzar la autoridad del docente, o la financiación autonómica, si hubiera ganas de entenderse.

Vox. Carlos Mazón dedicó al partido aliado hasta hace unas semanas toda clase de mimos. Posiblemente es el intento de atar los presupuestos de 2025. Así que, en tres horas y pico de discurso, el president pasó de puntillas por aquellos asuntos que pudieran herir la sensibilidad de Vox o se pudieran interpretar como un desmarque. Violencia machista, memoria (o concordia), inmigración y cambio climático fueron asuntos pasajeros en su mirada sobre la Comunitat Valenciana en 2025. En cambio, realzó la visión compartida sobre «la invasión pancatalanista». Los bloques ganan.

Doctrina. «No estoy al servicio de ninguna ideología», dijo Mazón. «La doctrina se ha acabado», zan-jó sobre la política educativa. Pero rebajar la obligatoriedad del valenciano también es doctrina. No es ni más ni menos bueno, dependerá de los ojos, pero doctrina es. Turismo, construcción, campo y reindustrialización fueron pilares económicos que destacó Mazón bajo el principio de desmontar trabas y abrir la mano a la actividad económica. Tan doctrina es andar como desandar.

Formas. Desde el manejo de los tiempos, en este debate ha habido mucha retórica y espectáculo y poco debate de verdad, entendido por intentar entenderse. Había un jugador de balonmano rumano que contaba que en tiempos de tiranía soviética, al tirar un penalti, el resultado importaba tan poco que el público le gritaba «circo, circo» para que regalara florituras. Pues eso: a ver si acabamos pidiendo circo porque nada importa. En los circos hay trapecios, pero no puentes. ■

4 | Al día Jueves, 19 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### **DEBATE DE POLÍTICA GENERAL**

## El PSPV retrata a Mazón como vasallo de Vox y «teledirigido» por Feijóo

Los socialistas ofrecen un decálogo de propuestas en el que incluye la quita de la deuda y acoger a los menores extranjeros frente al «chantaje de Abascal»

DIEGO AITOR SAN JOSÉ

Como un presidente «fracasado», «sin palabra», «en franca fragilidad», «teledirigido por Génova» (la sede central del PP) y bajo el «vasallaje de Vox». Es el retrato que el síndic del PSPV, José Muñoz, mostró ayer de Carlos Mazón en el Debate de Política General tras un año al frente del Consell y la ruptura con sus socios de julio. «Es triste que el rumbo de la Comunidad Valenciana lo marquen Feijóo o Abascal», expresó Muñoz como resumen del análisis dado.

El síndic del PSPV calificó de «nefasta» la gestión del Ejecutivo autonómico, le afeó a Mazón que haya actuado durante su intervención de tres horas como el «jefe de la oposición al Gobierno de España y al Botànic», que esté impulsando «regalos fiscales para ricos», que haya «mentido» durante su discurso —de hecho, los socialistas enviaron un documento por la noche señalando 14 «fakes» — y buscó estirar las costuras del presidente con la oferta de un decálogo de pactos como forma de evidenciar que sigue dependendiendo de los voxistas o de las directrices de su partido en España.

En esta línea de acuerdos incluyó la financiación autonómica. En



El síndic del PSPV, José Muñoz, interviene durante el debate de política general en las Cortes, ayer.

concreto, Muñoz señaló la quita de la deuda que supondrían unos 15.000 millones de euros, un tema sobre el que el síndic socialista pidió a Mazón «salir de las faldas de Feijóo y Ayuso» y que acuda a la reunión en la Moncloa «para defender los intereses de los valencianos». Sin embargo, en su respuesta, el jefe del Consell prefirió focalizar el debate en el fondo transitorio de nivelación retando a los socialistas a que abandonen la Plata-

forma del Finançament Just al no defenderlo. «Todos están a favor de los 1.700 millones del fondo de nivelación salvo ustedes», replicó Mazón.

#### «Nueva oportunidad»

Porque cuando el debate de la reforma de la financiación está más vivo que nunca, la política valenciana está más alejada del consenso que había mostrado hasta la fecha, como se evidenció en el debate entre Mazón y el síndic socialista donde el argumentario fue vincular las decisiones y acciones del otro al mandato de las sedes centrales de sus partidos. En ese balanceo, el portavoz socialista apuntó a un jefe del Consell «teledirigido por Génova» y sin «autonomía» respecto a Feijóo mientras Mazón, en su réplica, contrapuso al exconseller de Hacienda, Vicent Soler, y a Diana Morant, líder del partido y ayer ausente en el debate al no te-



«Salga de las faldas de Ayuso y Feijóo y acuda a la Moncloa a defender los intereses de los valencianos»

JOSÉ MUÑOZ SÍNDIC DEL PSPV

Miguel Ángel Montesinos

ner acta en las Cortes, por las diferentes posturas sobre el fondo.

Más allá de la financiación, Muñoz dio una «nueva oportunidad» al PP al anunciar que presentarán las cinco leyes aprobadas por PP y Vox en las Cortes el curso pasado y ofreció un decálogo de medidas. En este sentido, señaló, entre otros, la vivienda, con la regulación de los precios del alquiler en zonas tensionadas; la renovación del Pacto Valenciano contra la violencia de género o aceptar la recepción de menores migrantes no acompañados. «Son nenes», indicó.

Este último punto no es banal, es el motivo por el que Vox justificó al ruptura de los gobiernos autonómicos en toda España en julio, incluido el de la Comunidad Valenciana. De hecho, incidió en esta medida frente al «chantaje racista de Santiago Abascal» para aprobar las cuentas que el dirigente socialista no se ha ofrecido a apoyar.

Mazón, sin embargo, desdeñó la propuesta al explicar que ofrecer pactos no es pedir que se retiren todas las leyes sino proponer puntos en los que puede haber acuerdo y respecto a su situación de minoría parlamentaria, la comparó con la de Sánchez en el Congreso donde, dijo, ha perdido 45 votaciones.

## Deberes «ultras» al Consell: identidad e inmigración

Llanos y Mazón comparten complicidades, mientras Vox reivindica su papel en el Consell y pide la derogación de la Acadèmia de la Llengua • Vox exhibe el debate migratorio como línea roja en vísperas de la negociación de presupuestos

JOSÉ LUIS GARCÍA

El síndic de Vox, José María Llanos, tenía en este debate el reto de conciliar el juicio a una gestión de la que su partido ha sido parte (hasta su marcha precipitada del Consell), con su nuevo rol de oposición crítica y con los presupuestos en el horizonte, a los que no se refirió de manera explícita. Y fue claro en sus planteamientos: con una mano,

reivindicó la gestión de sus compañeros durante los doce meses que permanecieron en el Consell; con la otra, puso deberes a Carlos Mazón. Y lo hizo con dos frentes: el identitario y el de la inmigración.

En concreto, el portavoz de Vox puso en el punto de mira dos instituciones importantes del autogobierno. La Acadèmia Valenciana de la Llengua (AVL) fue objetivo de las mayores críticas del parlamentario. «Hay que buscar los mecanismos para desterrar de nuestra tierra a los enemigos, empezando por la AVL, que es un antro de destrucción de las señas de los valencianios», dijo Llanos.

Con un tono similar se refirió a À
Punt, objeto de una de las leyes que
pactó Vox con el PP. Pero para el
partido de Abascal, todavía no se ha
operado el cambio que esperan ver
en la radiotelevisión pública valenciana. Y advierte a Mazón: «Hemos
dado una vuelta a la sectaria radiotelevisión valenciana, BOE diario
del Botánico y de la izquierda y el

separatismo más radical». Con la nueva ley, se ha abordado, dice, «una reforma que abre la televisión pública a todos. Aunque poco ha cambiado en la práctica de momento. No se observa la cortesía de hablar en español en las entrevistas, en ruedas de prensa, a pesar de que el interlocutor no sepa valenciano o quiera hablar en español. Impera el adoctrinamiento sectario que impregnó la izquierda. Le conmino a que cambie ya, cuanto antes», advirtió Llanos a Mazón.

Vox, además, insistió en la cuestión migratoria, el campo de batalla en que ha decidido jugarse la batalla con el PP en el espacio conservador. «Tomamos la decisión de salir porque su gobierno hizo caso a Feijóo. Vox dice lo mismo en todas partes de España. Que nadie se sorprenda ante la coherencia de Vox. Sabían que era esencial que no se colaborara con las mafias de inmigración ilegal, y le siguió el juego al gobierno Frankenstein. Los esparcieron por todo el territo-

Al día | 5 Jueves, 19 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN



El síndic de Compromís, Joan Baldoví, ayer, durante su intervención.

## Baldoví exhibe su perfil más duro contra el presidente por desmarcarse sobre la deuda

El síndic de Compromís defiende una alternativa al PP basada en el blindaje de los servicios sociales, la transición ecológica y el cambio de modelo productivo

BORJA CAMPOY

Arremeter contra el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, por el pacto que alcanzó con Vox para gobernar la Comunidad Valenciana y por las enmiendas que los populares presentaron la semana pasada a Ley de Trato Justo, con las que su-

primieron la quita de la deuda. Estas fueron las cuestiones que el síndic de Compromís, Joan Baldoví, puso encima de la mesa durante su intervención en el debate de política general. El portavoz de los valencianistas también señaló algunas de las prioridades de su formación, como la lucha contra el cambio climático y el turismo de masas, la reivindicación de la construcción de vivienda social o el cambio de modelo productivo en la industria.

«El fracaso del gobierno valenciano es suyo personal, porque fue el que apostó por pactar con la extrema derecha, el primero que les abrió la puerta», comenzó señalado Baldoví, que lamentó que en los meses que duró el pacto entre el PP y Vox se negó la violencia machista

y se lanzaron mensajes racistas.

«Usted es un presidente que ha fracasado en menos de un año de legislatura pero no tendrá problemas para lograr mayorías porque Vox es un perro engorroso que muerde poco. Es un caniche y no un dóberman», añadió.

Baldoví acusó a Mazón de haber mentido en cuestiones como las de los bomberos forestales, el Derecho Civil Valenciano, la contratación de profesores o la Ley de Trato Justo. «La semana pasada dimitió como presidente de todos los valencianos y se convirtió en el delegado de Feijóo o en el subdelegado de Ayuso. Ha renunciado a exigir una financiación justa y la deuda histórica con los valencianos. No se lo dice Compromís, se lo están diciendo los empresarios. Pero hace lo que le mandan desde Madrid», afirmó.

Para el síndic, la alternativa real pasa por la coalición valencianista y, por lo tanto, desgranó algunas de sus propuestas. «La primera es una transición ecológica de verdad, todavía no es tarde. Aunque la situación es grave no nos podemos resignar. Hay que apostar por un modelo diferente, que baje la factura de la luz y respete nuestros paisajes. Donde tenemos problemas de agua potable ustedes quieren construir urbanizaciones», apuntó.

Otra propuesta de Compromís se centra en la vivienda, un apartado del que también hizo uso para poner en tela de juicio la gestión de Mazón: «Dijo que sería la legislatura de la vivienda y lo primero que ha hecho ha sido dejar a 4.000 personas sin ayudas al alquiler. Ha prometido 10.000 viviendas pero a qué precio. Ha subido el precio de la vivienda pública hasta un 40 %. Su objetivo es que los promotores hagan negocio, son el PP de siempre. Dígale a un estudiante que ahora tiene que pagar por una habitación lo que antes costaba un piso».■

nos, la seguridad de las familias y la razón de las políticas». En esa línea, abundó en argumentos que vinculan inmigración con criminalidad, ocupación o inseguridad.

Frente a esto, Mazón también se esforzó en mantener la cordialidad y la complicidad con Vox, poniendo en valor todo en lo que están de acuerdo, y agradeciendo la tarea. El jefe del Consell justificó la decisión que motivó la ruptura de Vox: «Lo que se decidía en aquel punto no era abrir las puertas a la inmigración ilegal. Lo que se decidía era exigir el Gobierno que nos diera los recursos». Y también celebró que, con Vicente Barrera de vicepresidente, «hayamos empezado a poner freno a esta invasión pancatalanista con dinero de todos los valencianos. Estoy muy orgulloso de eso».■

#### El PP anima a Mazón a seguir defendiendo a la Comunidad del «sanchismo»

Pérez Llorca critica que el PSPV se niegue a pactar y ensalza «el rigor» del primer año de Mazón

MATEO L. BELARTE

Rondando las 21 horas y con el hemiciclo ya bajo de energías tras cerca de 11 horas de debate, subía al estrado Juanfran Pérez Llorca, síndic del PPCV, el partido del Consell. Lógicamente, la intervención del popular fue una sesión de baño y masaje para el presidente, Carlos Mazón, de quien elogió haber puesto fin al «sectarismo» del Botànic y su carácter reivindicativo ante el Gobierno e incluso el PP nacional en asuntos valencianos. Dadas las horas, Pérez Llorca renunció a su discurso e improvisó para agilizar los últimos coletazos del pleno, no sin antes afear al resto de portavoces haber llevado textos «hechos de casa» y no haber entrado al debate con Mazón.

Pérez Llorca recriminó a PSPV y Compromís su falta de voluntad para alcanzar pactos. Según el síndic, la actitud de Vox en este año ha sido «mucho más democrática» que la de la izquierda, ya que durante el año de coalición «cedieron para buscar acuerdos en beneficio de la C. Valenciana». Acusó a los socialistas valencianos de haberse convertido en «delegados del sanchismo». «No tienen la chispa reivindicativa que tenían antes», dijo para situar a Mazón como el único capaz de hacerlo. «Estamos solos», le dijo.

Así, le invitó a mantener esa actitud beligerante en Madrid, en la que cuenta con el «respaldo de una sociedad que cada vez cree menos en la izquierda». A todos los grupos les invitó a subir al «tren del cambio», en referencia al Consell de Mazón. «Está abierto a todos, pero no tarden que este tren ya no para», dijo.

Sobre los anuncios de Mazón, Llorca destacó las rebajas fiscales y en especial las deducciones a nacimientos. Dio credibilidad a todos ellos, apuntando al «rigor» del popular demostrado en su primer año. ■



Mazón saluda a José María Llanos antes del pleno de ayer.

rio nacional con consecuencias de seguridad, beneficiando a inmigrantes ilegales frente a españoles que no llegan a fin de mes», dice Llanos sobre la llegada de menores

extranjeros no acompañados.

El síndic de Vox no se refirió de manera explícita a la negociación presupuestaria pero sí dijo que la inmigración «seguirá siendo una



«La Acadèmia Valenciana de la Llengua es un antro de destrucción de las señas de los valencianos»

JOSÉ MARÍA LLANOS SÍNDIC DE VOX

cuestión esencial en todo momento, lugar y negociación posible». Tiene que decidir, dijo a Mazón, «dónde quiere estar: si con Compromís y el PSOE, o con los que tenemos como únicos objetivo defender la libertad de los ciudada-

#### **DEBATE DE POLÍTICA GENERAL**

## El Consell promete licitar antes de fin de año 1.500 viviendas públicas

Mazón, que lanza una treintena de anuncios, prepara una ley para conciliar «protección y los usos económicos» de la costa y una reforma para facilitar nuevas construcciones

JOSÉ LUIS GARCÍA

El apartado de anuncios, el más sustancioso de las tres horas largas de intervención del presidente Carlos Mazón en el Debate de Política General, tuvo en la fiscalidad uno de sus ejes centrales. Con medidas como las deducciones por nacimiento o la congelación del recibo del canon del agua. Con todo, las nuevas medidas que preparó Presidencia se centran también en el ámbito social. Destacan, entre otras, la licitación de 1.500 viviendas protegidas en la Comunidad antes de que termine el año, en suelo municipal, y con el 40 % de reserva para jóvenes. O un programa autonómico de viajes de mayores paralelo al Imserso, el Viaja +65, de 1,1 millones, con unos 8.000 beneficiarios, y cuyas citas comenzarán ya este 23 de septiembre.

En materia educativa, propondrá una ley para blindar la educación gratuita de o a 3 años, además de un nuevo decreto de Convivencia para reforzar la autoridad de los docentes en las aulas. Mazón dio importancia también al apartado sanitario, con 5 de los 30 anuncios realizados, entre ellos, la licitación de 18 hospitales de día de Salud Mental con 450 plazas (a los que se sumarán otros 18 específicos para niños y jóvenes); o la apertura de los tres primeros centros de atención integral a víctimas de violencia sexual, uno por provincia.

#### Agenda legislativa

En el apartado de Territorio, para los próximos meses se prevé una importante agenda legislativa, porque Mazón pretende crear o modificar hasta tres leyes, que se suma a las cambios y facilidades para la construcción que ya se han ido introduciendo a través del plan Simplifica. Se trata de la nueva ley de la costa valenciana, para compatibilizar «protección ambiental y usos económicos». También habló de una nueva Ley de l'Horta. Y anuncia Mazón una reforma de la ley de ordenación del territorio (Lotup), para facilitar la construcción de más vivienda, y la industrialización del territorio. Y en materia de medio ambiente, por últi-

#### Educación

Mazón propondrá una ley para blindar la educación gratuita de o a 3 años, además de un nuevo decreto de convivencia para reforzar la autoridad de los docentes en las aulas.

## Sanidad

Decreto para la Atención Primaria; la apertura de los CICU de Alicante y Castellón; la creación de un anillo radiológico para agilizar la lectura de las pruebas y 18 hospitales de día de Salud Mental con 450 plazas.

### **Fiscalidad**

Las rebajas se centran en sectores concretos, como duplicar las deducciones por nacimiento, adopción o acogimiento, que pasarán a 600 euros con el primer hijo, 750 del segundo y 900 del tercero; la congelación del recibo del canon del agua; la rebaja de Transmisiones Patrimoniales para las propiedades agrícolas, del 10 % al 4 %; la exención de tasas para el sector pesquero; o una bonificación del 50 % en el impuesto de Actos Jurídicos Documentados en los proyectos de interés estratégico.

#### Políticas sociales y Vivienda

La licitación de 1.500 viviendas protegidas este año, con el 40 % de reserva para jóvenes. También propondrá a las Cortes leyes sobre el tercer sector y el voluntariado.

## Violencia sexual

La apertura de los tres primeros centros de atención integral a víctimas de violencia sexual, uno por provincia.

## Agua

Plan de inversiones de 90 millones para garantizar la calidad de las aguas residuales, las infraestructuras necesarias y el uso eficiente del agua, de la mano de las diputaciones.

#### Medioambiente

Declaración del nuevo parque natural en la Sierra de Escalona, el primero en declararse en veinte años.

#### Leyes en territorio

Mazón pone sobre la mesa tres leyes: la nueva ley de costa valenciana, que ya se tramita, una reforma de la Lotup y una nueva ley de l'Horta para Valencia.

#### Despoblación

Se replanteará la estrategia de lucha contra el despoblamiento, con una dotación de 10 millones y un plan de empleo para los municipios de menos de 2.000 habitantes.

### Proyectos estratégicos

Plan Estratégico Aeroespacial; creación de Ivace+I Industrial Area Hub, para generar un plan de impulso del suelo industrial. También se lanzará un Plan Estratégico Aeroespacial de la Comunidad.

### 'Bous al carrer'

En materia cultural, propone una plan de rehabilitación del patrimonio cultural para los bienes BIC; otro de industrias culturales y un nuevo decreto de bous al carrer.

Creación de una sede permanente del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencias (Ivaspe) en la provincia de Alicante.

#### Mazón se reunirá con Bonilla en pleno debate de la financiación

J.L.G.

El mapa del poder territorial del PP está en plena agitación. Con todos los barones tratando de influir en la posición nacional del partido de cara al próximo debate de la financiación, los movimientos están en marcha. Eso también lo avanzó ayer Mazón en el Debate de Política General: la próxima semana viajará a Andalucía para reunirse con el presidente de la Junta, Juanma Moreno Bonilla, para avanzar en cuestiones estratégicas que comparten ambos territorios. No concretó más pero parece evidente que el modelo de financiación estará sobre la mesa, dados los intereses compartidos en este tema. Estos dos barones, de hecho, fueron dos de los primeros que dijeron que irían a hablar con Pedro Sánchez cuando les convocaran.

Sobre la cuestión de la financiación, precisamente, Mazón también insistió en varias ocasiones en que el PSPV debería marcharse de la Mesa por la Financiación, debido a su posición respecto al fondo de nivelación transitorio. Hasta en dos ocasiones lo dejó caer.

Por otro lado, el jefe del Consell también señaló las sinergias que en este año ha tratado de generar, con acuerdos con Castilla-La Mancha, en materia sanitaria; una cumbre con Madrid sobre transporte y logística o el encuentro con empresarios en Cataluña.

mo, la Generalitat impulsará la declaración de un nuevo parque natural, el de la Sierra de Escalona, en Vega Baja.

Al margen de estas materias, Mazón potenció anuncios ligados al agua, como un plan de 90 millones, con las diputaciones, para mejorar la calidad de aguas residuales o el uso eficiente. Y también, en materia identitaria, anuncia un nuevo decreto de bous al carrer, para mejorar la seguridad y el bienestar animal. Por último, el Consell prepara un paquete de ayudas a los afectados por el incendio de un tren en Bejís, en 2022, de hasta 18.000 euros por perjudicado. ■

## Turismo

En días se lanzará el Programa Viaja +65, de 1,1 millones, con unos 8.000 beneficiarios. Desde el 23 de septiembre se puede pedir cita.

### **Emergencias**

INFORMACIÓN Jueves, 19 de septiembre de 2024

## SE BUSCA









8 | Al día | Información

#### **DEBATE DE POLÍTICA GENERAL**

B. CAMPOY / L. MÁRMOL

El primero de los tres debates de política general de esta legislatura, celebrado este miércoles en las Cortes Valencianas, fue empleado por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, para dar a conocer una treintena de anuncios, parte de ellos ligados con la provincia de Alicante. Entre ellos destacó la puesta en marcha del Parque Natural de la Sierra Escalona de la Vega Baja o el regreso, ya con fecha, del Centro de Información y Coordinación de Urgencias Sanitarias (CICU) al territorio alicantino, algo que se producirá durante el próximo mes de octubre.

Mazón avanzó que el Consell impulsará la declaración del Parque Natural en la Sierra Escalona «tras cerca de 20 años sin que se haya declarado un nuevo parque natural en la Comunidad Valenciana». «Los parques naturales, además de su valor ambiental intrínseco, son una magnifica herramienta para luchar contra la despoblación, en especial en las zonas de interior a las que les aporta oportunidades en el sector turístico», indicó.

Se trata de una reivindicación histórica que persiguen colectivos conservacionistas desde finales de los años 90. La tramitación de la protección quedó pendiente en la última legislatura del anterior Consell a expensas de la aprobación del Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN). Ya en 2006, la Generalitat inició la tramitación del Parque Natural, aunque en ese momento se dejó caducar el procedimiento. Mientras, el espacio natural logró en 2018 convertirse en Paisaje Protegido, una figura a medio camino entre Lugar de Importancia Comunitaria y Zona de Especial Protección de las Aves (ZEPA) y la consideración de Parque Natural.

La figura de protección ambiental máxima para este espacio, que sufre una importante presión por parte de la actividad inmobiliaria turística residencial, del regadío intensivo y, en los últimos años, de proyectos de plantas solares, es reivindicada desde hace más de dos décadas por colectivos conservacionistas como Amigos de Sierra Escalona (ASE).

#### Dos décadas

Tras el anuncio de Mazón, desde ASE esperan que «tras las promesas incumplidas de diferentes gobiernos autonómicos durante dos décadas, el Parque Natural se declare por fin en esta legislatura y que cuente con una amplia zona de amortiguación de impactos que



Paisaje de Sierra Escalona, el valioso espacio forestal protegido en la Vega Baja que será Parque Natural.

## Sierra Escalona se convertirá en Parque Natural y el CICU vuelve a Alicante en octubre

Mazón asegura que la provincia tendrá una sede propia del Ivaspe y un centro de atención a las víctimas de violencia sexual



Una protesta por el cierre del CICU en Alicante que tuvo lugar en julio de 2021, durante el mandato de Puig.

garantice la protección efectiva de sus valores naturales, culturales y paisajísticos». Además, el año que viene la organización ecologista cumple 20 años desde su fundación. «Sería un buen momento para la declaración, un objetivo que es central en la actividad de ASE desde que, en 2005, tomó el relevo de la Plataforma por la Protección de Sierra Escalona y la Dehesa de Campoamor, que ya en 2001 propuso su declaración como Parque Natural», manifestó su presidente, Miguel Ángel Pavón.

En cualquier caso, apuntó, «es urgente que el Consell resuelva cuanto antes las alegaciones que se presentaron al PORN de este espacio natural, que se sometió a información pública al final de la anterior legislatura, entre ellas las alegaciones de ASE, en las que pedimos una importante ampliación del ámbito hasta abarcar casi 19.500 hectáreas que incluirían tanto el futuro Parque Natural como su zona de amortiguación de impactos, y que el PORN se apruebe». «Sierra Escalona lleva espe-

Alex Dominguez

rando demasiado tiempo su protección como Parque Natural, y ya es hora de que se proteja como se merece», concluyó Pavón.

Por su parte, el alcalde de Pilar de la Horadada, José María Pérez Sánchez, manifestó que es «una muy buena noticia para el municipio», ya que se protege gran parte de la localidad en su zona interior. En concreto, con la declaración de Sierra Escalona como Parque Natural, cerca del 50 % del término municipal quedará protegido, «garantizando a los propietarios poder seguir con el uso actual de sus propiedades como por ejemplo la ganadería, la agricultura e incluso actividades cinegéticas», añadió el regidor.

Con respecto al urbanismo, Pérez Sánchez manifestó que se respeta el núcleo urbano de Pinar de Campoverde y se permite la utilización del procedimiento de regulación de viviendas para la zona de Pinar de la Perdiz, a través de un expediente de minimización de impacto territorial para el que el Ayuntamiento tiene aprobada una ordenanza que lo regula conforme a la Lotup.

Desde el Consistorio pilareño están convencidos de que la figura del Parque Natural será «un revulsivo para Pilar de la Horadada, tanto desde el punto de vista turístico como desde el punto de vista agrí-

Colectivos ecologista piden la protección del espacio forestal de la Vega Baja desde la década de los 90

La provincia saldrá beneficiada de la apuesta por crear un «laboratorio urbano de innovación»

cola, ya que los productos podrán añadir el sello de pertenencia al Parque Natural». El Ayuntamiento ya remitió a la conselleria hace unas semanas el listado de viviendas diseminadas que quedarán dentro del parque, alrededor de una treintena, que podrán ser reformadas por sus propietarios y concederles el uso que considere el Plan General de Ordenación Urbana de Pilar de la Horadada. Además, dentro del término municipal pilareño se contemplan espacios con la figura de zonas de alto valor ambiental y zonas de amortiguación de impactos.

Sánchez celebró que Pilar de la Horadada pueda mantener con orgullo su eslogan turístico de «Mar y montaña», puesto que además de Al día 9

#### **TRAM Alicante**

#### Presume de la Estación Central

Al margen de realizar una treintena de anuncios, Mazón abordó en su larga intervención muchas cuestiones vinculadas con la actividad de su gobierno los últimos doce meses en Alicante. Entre ellas, presumió de la Estación Central de TRAM de Alicante, cuyas obras están anunciadas para este octubre. Este proyecto, que cuenta con un presupuesto superior a los 100 millones de euros, fue licitado por el Botànic y adjudicado recientemente por el Consell de Mazón, Los trabajos está previsto que duren más de cuatro años.

los cuatro kilómetros de playas, ahora se suma la figura de protección del Parque Natural de Sierra Escalona. Este periódico también solicitó una valoración al Ayuntamiento de Orihuela, sin que por el momento haya recibido respuesta.

Otra de las reivindicaciones de la provincia se verá pronto satisfecha. El CICU volverá a estar plenamente operativo el próximo mes de octubre, cumpliendo de esta manera uno de los compromisos con los que se presentó Mazón en las elecciones autonómicas que se celebraron el 28 de mayo del pasado año. Con una dotación de 2 millones de euros, la plantilla del CI-CU en la Comunidad Valenciana crecerá desde las 109 plazas actuales hasta las 153. Además, se crearán 13 plazas de médicos coordinadores, 14 de enfermería y 17 de locutores. Finalmente, la plantilla global será de 43 médicos coordinadores, 48 profesionales de enfermería, 52 locutores y 10 documentalistas. Con esta nueva configuración, según el jefe del Consell, además de devolver el CICU a Alicante y Castellón, se le dotará de más competencias de las que tenía antes de la «centralización incomprensible del Botànic».

Buena parte de los anuncios realizados por Mazón están relacionados con la salud. También dio a conocer que, antes de que acabe el presente año, se abrirá en Alicante, al igual que sucederá en València y Castellón, un centro de atención integral a las víctimas de violencia sexual. Serán unidades especializadas que ofrecerán atención integral y multidisciplinar a las víctimas de violencia sexual las 24 horas del día los 365 días del año. Su oferta asistencial se completará con el teléfono gratuito 900 22 00 22 que se puso en marcha el pasado mes de marzo y que ya ha atendido a 421 personas. En el ámbito de las políticas sociales también se impulsarán dos nuevas leyes, la del voluntariado y la del tercer sector.

En materia de seguridad, Mazón avanzó una «apuesta decidida» para mejorar la formación de las policías locales y de los efectivos de emergencias. Para ello, se va a crear una sede permanente del Instituto Valenciano de Seguridad Pública y Emergencia (Ivaspe) en Alicante, en una primera fase de vertebración y extensión de este organismo en la Comunidad. La nueva sede de Alicante tendrá capacidad para impartir cursos básicos de formación continua y monográficos de perfeccionamiento. Alicante se sumará así a la sede principal, que está ubicada en la localidad valenciana de Cheste, lo que permitirá, en palabras del jefe del Consell, ir avanzando en el objetivo de facilitar y economizar el acceso a la formación a todos los miembros y efectivos de emergencias y policías locales.

#### El Consell busca que Benidorm se asiente como un polo de investigación de la aviación no tripulada

Uno de los primeros anuncios que hizo Mazón fue el de la creación de un centro de formación y una desarrolladora de empresas. Lo realizó después de poner en valor el hub tecnológico que se ha puesto en marcha en el puerto de Alicante, un proyecto que va en línea con su objetivo de que la Comunidad Valenciana se convierta en un «laboratorio urbano de innovación». En este contexto, Mazón destacó la integración del Ivace y la AVI, dando paso al nuevo Ivace + i, y la potenciación de los clústeres industriales, que fomentan la colaboración entre empresas, asociaciones y agrupaciones empresariales innovadoras.

Uno de los últimos anuncios que realizó Mazón fue el de que se dará impulso al Plan Estratégico Aeroespacial. «Esta apuesta nos ha permitido lanzar al espacio el primer cohete europeo privado de la historia», reivindicó el jefe del Consell, que también apuntó que otro de los propósitos es el de consolidar a Benidorm como uno de los polos de investigación en aviación no tripulada, gracias al proyecto europeo U-Space.

## Un discurso para la historia: el más largo en 40 años de debate

La duración de la intervención de Mazón, la más prolongada de todas las ediciones de la cita desde su arranque en 1984, marca la jornada entre comparaciones con la Cuba de Fidel Castro y el programa de Venezuela

D.A./M.L.B./J.L.G.

«Parece Cuba en la época de Fidel Castro». El comentario lo soltó un conseller durante el receso después de las más de tres horas de discurso de su jefe en la tribuna. Menos mal que Mazón se había afeitado la barba para evitar más similitudes porque por un momento las Cortes no era el parlamento valenciano, sino que se acercaba a un soviet, oídas las constantes referencias a Stalin, los planes quinquenales, el «Aló presidente» de Hugo Chávez y Nicolás Maduro o el 18 de brumario de Karl Marx. Y eso que Podemos (a quien iban estas menciones) ya no está, que la mayoría de los escaños los ocupa la derecha y que el protagonista volvía a ser un presidente del PP, algo que no ocurría desde hace diez años con Alberto Fabra.

#### El más largo desde los Fueros.

Mazón podrá presumir de tener en su haber la más larga de los 40 años de debates de política general. La intervención, claro. Fueron más de tres horas de discurso, más que cualquiera de todos los emitidos desde 1984. El taco de folios con el que subió el jefe del Consell a la tribuna parecía que no bajaba. No pareció, a las 9 de la noche tras más de 10 horas de debate, haberse quedado sin saliva y al acabar el síndic del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, y con la presidenta de las Cortes, Llanos Massó, iba a dar por concluida la sesión, Mazón aún pidió la palabra y recordó: «Y sin límite de tiempo».

# El enfado de la oposición. No obstante, los que se consideraron los más perjudicados fue el PSPV. Su síndic, José Muñoz, protestó al inicio de su intervención en la réplica que comenzó casi a las dos de la tarde. Los socialistas vieron en el largo discurso de Mazón una estrategia para difuminar el foco de su turno y quedarse casi en solitario con los titulares de los informativos a mediodía.

Venezuela, presente. También se quejó de la duración del dis-



Mazón con la pila de folios de su discurso, en primer plano.

curso Joan Baldoví, de Compromís, ya por la tarde, que lo comparó con un «Aló presidente» similar al de Hugo Chávez y Nicolás Maduro. La crítica la contestó Mazón: «Usted a mí hablándome de Venezuela, me pongo tierno con usted, tiene usted sentada a la derecha a una persona que fue asesora de Chávez». Se refería a Isaura Navarro quien desde el escaño le dibujó con los dedos un corazón.

# Más cinéfilo que literario. Una de las curiosidades más habituales ante los discursos políticos es contar las citas introducidas. Y en los de ayer, las menciones cinéfilas vencieron a las literarias. Por parte de Mazón, además de parafrasear los versos «un silenci antici molt llarg» de una canción de Raimon, mencionó a Edgar Morin, filósofo y sociólogo francés, y habló de Venom, de Alejandro

Amenábar y Las profundidades del Sena, todas películas grabadas en Ciudad de la Luz, así como una comparación de su Consell con Footloose por «devolver la música». Por parte de los socialistas, Muñoz citó el 18 de Brumario y la película «Caballero sin espada» mientras que Baldoví prefirió Depende, de Jarabe de Palo.

Biel Alino / EFE

#### De ximoanuncios a las mazona-

das. De un Debate de Política General salió la expresión «ximoanuncios». La acuñó Antonio Estañ, entonces síndic de Podemos, después de que el entonces jefe del Consell superara la setentena de promesas. Ayer, el síndic del PSPV trató de devolver la jugada con las «mazonadas, prometer mucho y luego nada», una expresión que los socialistas ya han dicho anteriormente, pero que buscaron reforzar ante la destacada cita. ■ Jueves, 19 de septiembre de 2024

#### Conflicto del ruido

## La hostelería rompe relaciones con Barcala y amenaza con denunciar a los concejales

El sector carga contra el recorte del ocio nocturno del PP y pedirá al Consell que interceda • Los negocios advierten del coste «laboral y social» de las medidas

ALEJANDRO J. FUENTES

La hostelería de Alicante rompe relaciones con el Ayuntamiento de la ciudad. Las principales asociaciones del sector (Ara, Alroa y Apeha) se plantan contra el gobierno que dirige Luis Barcala por las medidas contra el ruido anunciadas recientemente: «Si siempre nos han tenido al lado, ahora nos tendrán enfrente».

El enfado de los hosteleros por la reducción de horarios pactada entre el PP y Compromís «supera los límites tolerables», ya que los representantes de los negocios creen que «quien toma las decisiones no es consciente de las consecuencias». En este sentido, Javier Galdeano (Alroa), recuerda que el sector «es el 12% del PIB en cuanto a empleos directos» y que la aplicación de las ZAS y la Ordenanza de Ocupación de Vía Pública pondría en riesgo «el trabajo de 20.000 personas».

Desde Ara, Gabriela Córdoba indica que se han solicitado reuniones al gobiemo local para abordar el conflicto y que «se ha recibido la callada por respuesta». Al respecto, Córdoba lamenta no saber «en qué se basan, los motivos técnicos o si hay estudios para tomar esta decisión».

Tampoco María del Mar Valera,

Constatado que de la pandemia no salimos mejores sino todo lo contrario, de aquellos meses oscuros me quedo, por salvar algo, con la fijación por la higiene (lavarse las manos hasta borrarse las huellas o esas mesas y sillas de bares limpias como la patena... ¡quién las pillara!) y el descubrimiento de que había calles allá donde hasta el advenimiento del Covid solo crecían terrazas y veladores.

Me ocurrió con Castaños, centro neurálgico de tardeos y demás jolgorios a lo largo de buena parte del día y de la noche antes y, con más fuerza si cabe, después de ese interruptus viral. Aún recuerdo la sensación de extraña en mi tierra al toparme con el firme expedito de esta vía, hasta esos momentos oculto a mis ojos.

El hallazgo, como si fuera la



María del Mar Valera, de Apeha; Javier Galdeano, de Alroa; y Gabriela Córdoba, de Ara; en el día de ayer.

«No tiene sentido que llevemos tantos años posicionando Alicante y ahora no queramos dar ese servicio»

Mª DEL MAR VALERA

de Apeha, se explica la postura del ejecutivo de Barcala: «No tiene sentido que llevemos tantos años posicionando Alicante como una ciudad turística de alto nivel y ahora intentemos no dar ese servicio», señala.

«No son conscientes de las consecuencias. Somos el 12 % del PIB y damos empleo a más de 20.000 personas»

> JAVIER GALDEANO ALROA

Por todo ello, los portavoces responden al equipo de gobierno (que prevé la aprobación de la ZAS en el entorno de Castaños y en el Casco Antiguo en cuestión de semanas) y advierten de que «al día siguiente «No sabemos en qué se basan, si en motivos técnicos o si existen estudios para tomar esta decisión»

GABRIELA CÓRDOBA

emprenderíamos acciones legales». Una ofensiva en los juzgados para la que los hosteleros aseguran que no les temblará el pulso: «Las acciones judiciales irán dirigidas personalmente contra los promotores de estas decisiones», tanto políticos, como técnicos, principalmente de la Concejalía de Medio Ambiente, que dirige el vicealcalde Manuel Villar.

Además, las principales asociaciones hosteleras tampoco participarán en próximas campañas de fomento del sector impulsadas por el Ayuntamiento. Entre ellas, destaca principalmente el futuro bono gastronómico o el emplazamiento de estands en ferias como Fitur o Madrid Fusión.

#### Comparación

También buscará el sector la complicidad de escalones superiores dentro del Partido Popular. Los colectivos han anunciado que se reunirán próximamente con las consellerias a las que afecta el recorte del ocio (Turismo y Medio Ambiente) y que pedirán a la alicantina Nuria Montes y a Salomé Pradas que in-

Los empresarios creen que Alicante perderá clientes con respecto a Elche y Benidorm

tercedan.

En cuanto al futuro de la hostelería en Alicante, los representantes de las asociaciones indican que «la gente no va a dejar de salir porque se cierre Castaños», pero que terminará «buscando otro sitio que no tiene por qué ser en la ciudad, sino que podría ser en San Vicente o Sant Joan, perdiendo clientes y turistas».

Una comparación en la que Alicante saldría perdiendo, según señalan, con ciudades como Torrevieja, Benidorm o Málaga, donde las terrazas se recogen a la misma hora a la que cierra el local; o incluso con Elche, donde la temporada de verano se extiende hasta noviembre.

Pilar Cortés

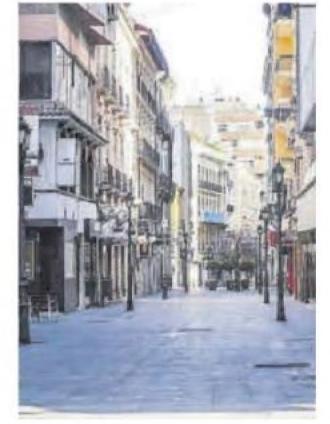

Castaños el 14 de marzo de 2020.

Reconozco que me faltan claves para aventurar si, detrás de este golpe de mano del alcalde Barcala contra el ruido más allá incluso de el puro y duro sometimiento al dictado de una resolución judicial que, aunque recurrida por el propio Ayuntamiento, todo apunta a que está marcando el camino a seguir. Eso además del sentido común, que no hubiera estado mal aplicar antes de que los vecinos se vieran obligados a iniciar el farragoso camino de los tribunales.

Sea como fuera, por mucho que los hosteleros se pongan en un, desde sus intereses, lógico pie de guerra, y a la vista de ejemplos de otras ciudades, de lo que no debería haber duda es de la necesaria compatibilidad de ocio y negocio, entendiendo por lo primero el derecho a poder elegir si quieres ser ciudadano o cliente. Máxime cuando además se trata de un espacio público.

#### Opinión

## ¿Las calles no eran de todos?



MERCEDES GALLEGO

primera vez que paseaba por Alicante, de un espacio por el que caminar sin tener que ir sorteando, además de humanos, obstáculos.

Como era y es habitual. Naderías, en cualquier caso, comparadas con lo que tienen que aguantar los vecinos de esta arteria de la juerga. Publicidad 11

## Tu EXPERIENCIA



(RE)CONOCEMOS tus conocimientos.

### Obtén tu título.

Porque la experiencia es un grado, el conocimiento un valor y el (RE)CONOCIMIENTO, un título.

#### Informate en.

Instituto Valenciano de Cualificaciones Profesionales www.ceice.gva.es















12 | INF+ Local Alicante Información

#### **Medio Ambiente**

## El Gobierno revisará la ZBE y amenaza con reducir las ayudas

Transportes y Transición Ecológica estudiarán si la norma sin sanciones se trata de un «trampantojo» antes de conceder nuevas subvenciones

ALEJANDRO J. FUENTES

El Gobierno revisará el contenido de la Zona de Bajas Emisiones «sin restricciones» que el PP y Vox han pactado recientemente en Alicante, mientras amenaza con «cerrar el grifo» de las subvenciones a la capital de la provincia.

Según ha podido saber este diario, el Ministerio de Transportes (en coordinación con el de Transición Ecológica) estudiará el contenido de la ordenanza impulsada por ambas formaciones para comprobar «que cumple con las condiciones del Real Decreto». De esta manera, la cartera que dirige Óscar Puente pretende constatar si realmente se trata de una Zona de Bajas Emisiones efectiva o si, en cambio, «es un trampantojo». El Gobierno advierte además de que actuará en función de los resultados de dicho análisis, recordando que las ayudas a los municipios para financiar el transporte público estarán vinculadas a que estos apliquen ZBE «reales y efectivas», según el criterio del Miteco.

El anuncio del Ejecutivo se produce tras varias advertencias del ministro Puente, quien ya señaló a Ayuntamientos como el de Alicante que aplicaría la técnica «del palo y la zanahoria» con aquellas administraciones locales que se muestren reticentes a aplicar sanciones en sus normativas.

En el caso de Alicante, el acuerdo entre el PP y Vox ha supuesto un cambio de postura de los populares. El gobierno local, que envió un informe al ministerio en el que detallaba la ZBE como un espacio con «listas negras» de vehículos y restricciones de acceso, mantiene ahora que no es necesario aplicar nuevas sanciones porque Alicante «no tiene un problema de contaminación real».

El ministro ya afeó al alcalde que pasara de «una gran iniciativa» a una ordenanza «que no servirá de nada»

Un giro por el que el ministro pasó igualmente de elogiar la medida del PP, la cual llegó a poner como ejemplo y a catalogarla de «gran iniciativa», a asegurar que la ordenanza alicantina «no servirá de nada». Sin embargo, después de que varios ayuntamientos en manos del PP anunciasen su intención de vaciar de contenido las ZBE para que, en la práctica, no supongan cambios en la circulación, el propio ministerio terminó echando balones fuera sobre su capacidad para obligar a establecer un régimen sancionador: el Gobierno

afirmó que las entidades locales tendrán que informar sobre los resultados de la medida, pero evitó responder sobre cómo piensa garantizará que se establezcan restricciones de acceso o circulación. Algo que ahora sostiene que vigilará una vez entren en vigor estos espacios y que premiará o castigará con la concesión de ayudas al transporte.

#### Sin nuevas sanciones

En el caso de Alicante, la futura ordenanza (que PP y Vox esperan poner en marcha a tiempo para el 1 de enero de 2025) no solo no introduce nuevas prohibiciones, sino que incluso rebaja el nivel de las que ya existían.

De los tres anillos contemplados en la ZBE (Casco Antiguo, Centro Tradicional y Gran Vía) solo el primero de ellos penará la entrada de vehículos que no pertenezcan a residentes empadronados en la zona, como ya se hacía hasta ahora. Pero, además, se introduce una moratoria, cuyo plazo no se ha concretado, en la que se cambiarán las multas por comunicaciones informativas y se introducen excepciones a la prohibición como alojarse en hoteles ubicados en la zona, contar con el centro de trabajo dentro del anillo interior o incluso los residentes contarán con diez permisos mensuales para visitantes o conocidos, que podrán entregar a placer.



Los anillos interiores de la ZBE, que solo incluirá sanciones en el Casco Antiguo, donde ya existían.



El alcalde, Luis Barcala, y el concejal de Vox Mario Ortolá.

#### **Ayuntamiento**

# Vox presiona al PP con los «logros» de sus altos cargos

Los ultras solicitan un informe sobre la actividad de los coordinadores y directores generales

A. J. FUENTES

Vox aprieta su control sobre el gobierno municipal del PP en la antesala de la negociación de los presupuestos de 2025. La formación de ultraderecha reclama al ejecutivo de Luis Barcala un informe sobre el rendimiento de los ocho altos cargos elegidos a dedo para formar la estructura directiva del Ayuntamiento de Alicante.

En la recta final del año, cuando deben iniciarse las negociaciones para las cuentas de 2025, la formación de ultraderecha (socio preferente de Barcala) aprieta al PP tras su distanciamiento por las medidas contra el ruido del ocio nocturno. Los de Abascal no solo han conseguido hacer cambiar de opinión a los populares sobre la Zona de Bajas Emisiones sin multas ni restricción de vehículos, ahora también centran el foco sobre los coordinadores y directores generales del Consistorio.

Según ha anunciado su concejal Mario Ortolá, Vox planteará en el pleno de septiembre una iniciativa para reclamar al alcalde información detallada sobre el trabajo de estos altos cargos. Aunque Ortolá reconoce que su figura «puede resultar muy positiva y lograr aumentar la eficacia de la administración», cree que para ello «es necesario conocer cuál ha sido su desempeño durante el tiempo que han estado ocupando el puesto».

Al respecto, los ultras solicitan conocer concretamente «los logros conseguidos, los objetivos marcados y cuáles se han cumplido». Además, desde Vox recuerdan al PP que esta evaluación es obligatoria, de acuerdo con el Estatuto Básico del Empleado Público. La norma recoge, en su artículo número 13, que el personal directivo «estará sujeto a evaluación con arreglo a los criterios de eficacia y eficiencia, responsabilidad por su gestión y control de resultados».

#### Cargos actuales

Por el momento, el Ayuntamiento de Alicante cuenta con dos coordinadores generales: Asunción Martínez y el exjefe de Gabinete del alcalde, Vicente López.

La estructura directiva la completan, hasta ahora, cuatro directores generales: la de Planeamiento Urbanístico y PGOU, Leticia Martín; el de Empleo, Fomento Empresarial y Nuevas Economías, Vicente Seguí Picó; la de Organización Interna, Contratación Pública y Gestión de Fondos, María Pérez-Hickman Muñoz; y el de Proyectos y Obras, Luis Gaona Urdiales.

Alicante INF+ Local | 13 Jueves, 19 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### Reconocimiento

## Joaquín Rocamora dará nombre al parque del PAU 5

El Ayuntamiento también dedicará espacios públicos al Pueblo Gitano y a Santos Labaca

A. J. F.

El Ayuntamiento de Alicante aprobará en breve en Junta de Gobierno el expediente para «bautizar» al parque situado en el PAU 5, entre la rotonda de la Democracia y la avenida de las Naciones, que recibirá el nombre del empresario Joaquín Rocamora. De esta forma se pretende rendir homenaje al fundador de Ineca y presidente de Coepa y Provia.

La zona central del parque situado junto a la avenida del Maestro José Garberí será el lugar elegido para que el empresario que vinculado al asociacionismo le de tudios Económicos de Alicante),

su nombre. Rocamora, nacido en Daya Nueva en 1939, fue maestro durante más de quince años en diferentes colegios de la provincia de Alicante. Posteriormente, empezó a vincularse a asociaciones sociales y empresariales dedicadas a la distribución del agua, dando el salto al mundo empresarial e iniciando así su carrera como constructor y promotor.

Para el Ayuntamiento es «un orgullo» poder reconocer a «un empresario muy querido por el sector que ha construido en diferentes poblaciones de Alicante, las últimas en la zona de expansión cercana a Playa de San Juan conocida como PAU-5». Además, fue presidió la patronal y estuvo muy fundador de Ineca (Instituto de Es-



Rocamora, fallecido en febrero de 2023, es considerado como uno de los grandes empresarios de la provincia.

Presidente de Coepa (Confederación Empresarial de la Provincia de Alicante) y Provia (Asociación de Promotores Inmobiliarios de la Provincia de Alicante).

El Ayuntamiento también tiene previsto aprobar en la Junta de Gobierno dar el nombre del deportista Santos Labaca, a una vía en la zona de Vistahermosa. El jugador profesional de Balonmano nacido en Guipúzcoa en 1949, siempre ha estado representando

a la ciudad de Alicante como jugador del Calpisa, conquistando la Recopa de Europa, dos campeonatos de liga, tres copas del Rey, siendo olímpico en 1972, participando en el mundial de 1974 en Alemania y conquistando numerosos trofeos. Una vez finalizada su etapa de jugador profesional, se dedicó a la formación como entrenador del Tecnisan y de otros equipos de la ciudad.

Por último el Ayuntamiento

también aprobará denominar Plaza del Pueblo Gitano a una zona situada en Los Ángeles, en barrio Campoamor. De esta forma, indica el gobierno local, «se reconoce a la comunidad gitana, que es la minoría étnica más importante de Europa». Alicante es la quinta ciudad de España en la que más población gitana se concentra, por lo que «es necesario dar a conocer al Pueblo Gitano que en España cuenta con casi seis siglos de historia».

#### **Fiestas**

### Sin mascletà en la previa de la Gala de la Pirotecnia por falta de permisos

El departamento técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias alega que la ubicación escogida se encuentra dentro de suelo forestal

**BEATRIZ RICO** 

No habrá mascletà en previa de la I Gala de la Pirotecnia ante la falta de las autorizaciones necesarias por organizarse dentro de suelo fores-

tal. La gala, que tendrá lugar este viernes en un conocido restaurante de Alicante, tenía como uno de sus platos fuertes el disparo de una mascletà. Sin embargo, el departamento técnico de la Federació de Fogueres ha recibido «a través de trámite de audiencia un informe

del departamento técnico de Protección Civil y Gestión de Emergencias en el que se indica que la ubicación escogida para efectuar dicho espectáculo pirotécnico se encuentra dentro de suelo forestal o en la zona de influencia forestal y que no cuenta con la autorización



Detalle del disparo de una mascletà de las Hogueras.

necesaria ya que la normativa prohíbe expresamente con carácter general la celebración de este tipo de espectáculos pirotécnicos en ubicaciones que incumplan las distancias especificadas en la Ley autonómica de fuego forestal», según explicó ayer el presidente de la Federació, David Olivares.

Así, el acto comenzará con un photocall a las 20:15 horas, como previa de la cena y la propia gala prevista para las 23 horas. Entre los asistentes confirmados están las máximas representantes de las fiestas de Valencia y Castellón.



14 | INF+ Local Alicante Jueves, 19 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### BEATRIZ RICO

- Como embajadora española del Pacto Climático Europeo, usted se ha centrado en involucrar al ciudadano, a las organizaciones y a las comunidades en la lucha contra el cambio climático. ¿Cómo se educará e informará a la población sobre los beneficios y responsabilidades del Pacto y, a la vez, cómo se podrán involucrar los ciudadanos en esta materia?

- Lo primero que me gustaría es que los ciudadanos comprendieran la importancia de este desafío que requiere una acción local ambiciosa. No tenemos un planeta con recursos ilimitados y por lo tanto es fundamental la educación ambiental, porque todos tenemos derechos pero también obligaciones. Se debería llevar a cabo una acción muy potente en los colegios para que los niños conozcan la importancia de este reto. Debemos llegar a la población media y trasladar esa preocupación a la vida cotidiana de los ciudadanos para que no se entienda como una carga.

#### Habla de una acción local ambiciosa, pero ¿de qué manera los ayuntamientos o la Generalitat Valenciana están colaborando con el Pacto?

 — Es fundamental que los municipios contribuyan al Pacto y una manera de hacerlo es potenciando el comercio local, ahorrando energía, fomentando el transporte público o creando carriles para bicícletas. Tenemos la gran oportunidad de que Valencia es la Capital Verde Europea y este reconocimiento debería extenderse más allá de esta ciudad para llevar esa conciencia medioambiental a todos los municipios de la Comunidad Valenciana.

#### - ¿Qué papel juegan los jóvenes en este esfuerzo?

- Para la Unión Europea, los jóvenes son actores fundamentales en las políticas de cambio climático y, además, son quienes más van a sufrir sus efectos. La Comisión Europea tiene en cuenta mucho a los jóvenes y, de hecho, tenemos muchos embajadores jóvenes e incluso algunos menores de edad. Debemos darles mucho protagonismo y pensar en un diálogo intergeneracional de intercambio de experiencias entre mayores y jóvenes. Trabajamos con muchos jóvenes que nos aportan una visión y una sensibilidad que nos enriquece.

#### ¿De qué forma las empresas pueden involucrarse en el Pacto Climático Europeo?

- La implicación del sector privado es fundamental en la lucha contra el cambio climático. Tiene que jugar un papel determinante. Trabajamos bajo tres dimensiones: la

#### CARMEN MARQUÉS

#### Embajadora del Pacto Climático Europeo

Su función se enfoca en conectar las políticas climáticas de la Unión Europea con acciones locales. Carmen Marqués ofrece una charla en Casa Mediterráneo y habla sobre la importancia de la concienciación pública en temas ambientales

### «Querría convencer a la extrema derecha de que vale la pena luchar contra el cambio climático»

Rafa Arjones



Carmen Marqués, durante el foro «Del litoral a la ciudad» organizado en Casa Mediterráneo.

ecológica, la social y la empresarial. No podemos hacer una política que desprecie la economía porque el mundo empresarial es muy importante y necesitamos que las empresas apoyen el Pacto Verde Europeo con una filosofía de crecimiento económico.

#### - ¿Qué opinión le merece el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta europea?

- Me parece muy positivo para la lucha contra el cambio climático porque está muy preparada y también es muy beneficioso para España.

#### - ¿Entonces tendrá España más papel en la Unión Europea?

 La comisión europea defiende el interés comunitario pero los comisarios siempre tienen mucha influencia. Ribera llevará una política europea y, a la vez, española. Ella tiene una convicción muy fuerte a nivel medioambiental. Durante un largo periodo, España no ha aprovechado las oportunidades como debía. Ahora, no puede perder el tren de la revolución ecológica porque tenemos un gran potencial en energías renovables.

#### - ¿Qué sectores económicos de la provincia de Alicante se verán más afectados por estas políticas?

- En esta provincia tenemos un problema de exceso de urbanización en el litoral, de falta de apoyo a la naturaleza, de sequía y de escasas políticas públicas que restauren el medio ambiente, además de la contaminación del mar. Además, debemos hacer un turismo sostenible que aporte valor y apoye las políticas de conservación de la naturaleza. En definitiva, un turismo respetuoso con el medio ambiente y con medidas como el ahorro energético o de agua en los hoteles. Las autoridades deben concienciarse de que se deben restaurar las zonas afectadas por la sequía o garantizar que no se tira basura en cualquier sitio.

#### - ¿Qué planes existen para proteger a las zonas más vulnerables a los efectos del cambio climático?

- Uno de los principales problemas del cambio climático es que afecta más a las poblaciones más vulnerables y uno de nuestros objetivos es que la transición sea justa y equilibrada. Las personas con menos poder adquisitivo son las que

tienen menos recursos para poder cambiar de hábitos como por ejemplo comprar un coche eléctrico o invertir en el sistema energético de una vivienda, pero al final son energías que a la larga resultan más baratas. Las políticas ecológicas tienen un impacto social y trabajamos en todo momento por tener en cuenta las zonas o comunidades más vulnerables.

#### - ¿Teme un retroceso de las políticas verdes con el auge de la ultraderecha?

- Lo que me preocupa es la polarización en el debate político. En las últimas elecciones estábamos muy preocupados por el auge de la ultraderecha aunque finalmente no fue tan descorazonador como se esperaba. La lucha contra el cambio climático tiene que coexistir con la seguridad y la defensa y con la competitividad porque nuestras empresas tienen que competir con empresas de otros países. Lo que intento decir es que debemos trasladar un discurso lo más abierto posible con políticas que abarquen al máximo número de partidos. Me gustaría convencer a la extrema



#### En la provincia debemos hacer un turismo sostenible que apoye las políticas para cuidar la anturaleza

derecha de que vale la pena luchar contra el cambio climático y proteger el medio ambiente, y que eso es compatible con el resto de temas. Necesitamos ese consenso social y buscar alianzas y soluciones.

#### - ¿No cree que esta transición ecológica debe responder a la crisis climática pero también a situaciones dramáticas como la urgencia que presentan países como Ucrania? ¿Es ese uno de los principales desafíos de la UE?

- Lo triste de la situación es que con la invasión rusa de Ucrania muchos de los fondos que se podrían haber utilizado para salud, educación o medio ambiente, han tenido que desviarse a objetivos de defensa. La invasión rusa ha hecho que haya menos disponibilidad y atención a cuestiones medioambientales. Esa es la realidad que tenemos. La UE tiene que navegar en un mundo diferente porque antes había orden internacional. Hay que ser capaces de trabajar en ese nuevo mundo. Todo es mucho más complejo y debernos estar preparados.■

#### **Estafa**

Con la tarjeta de repostaje de su antigua empresa, llenó de combustible tanto sus vehículos como los de otros transportistas a quienes vendía la gasolina a precios bajos. Acaba de ser condenado por estafa

## Gasolina para todos

J. A. MARTÍNEZ

La Audiencia de Alicante ha condenado a un hombre que gastó más de 57.000 euros en combustible con la tarjeta de repostaje de su antigua empresa. La gasolina iba a parar a los depósitos tanto de sus vehículos particulares, como a los de otros transportistas a quienes se lo vendía a un precio inferior al de mercado. La empresa titular de la tarjeta no había autorizado estos pagos, ni conocía lo que se estaba haciendo con dicha tarjeta. Tanto el acusado, como otros nueve implicados que conocían el origen ilícito de estos pagos, se declararon culpables de un delito de estafa y receptación en un juicio que concluyó con una conformidad en la Audiencia la pasada primavera. Según el fallo, al que ha tenido acceso este diario todos ellos serán condenados a penas inferiores a los dos años de cárcel, por lo que no tendrán que ingresar en prisión, según el fallo al que ha tenido acceso este diario.

Los hechos ocurrieron entre octubre de 2021 y abril de 2022, meses en los que el acusado estuvo utilizando la tarjeta de repostaje de su antigua empresa, una

compañía de transportes frigoríficos afincada en Alicante. El acusado había trabajado como conductor para la citada mercantil y conservaba una tarjeta con la que habitualmente pagaba el combustible en una gasolinera de la ciudad. En un primer momento, abastecía de combustible a sus propios vehículos, pero luego empezó a contactar con otros transportistas y conductores particulares para venderles la gasolina tras ofrecerles precios por debajo a los del mercado. Durante aquellos meses, los precios ya habían empezado a dispararse con motivo del inicio de la invasión de Ucrania.

Los camiones y los vehículos iban a repostar a la gasolinera hasta que en la empresa detectaron el fraude. La tarjeta estaba asociada a un camión que se encontraba estacionado en las instalaciones de la empresa a muchas de las horas en las que se llevaron a cabo los repostajes. A través de las cámaras de seguridad de la gasolinera se pudo identificar a algunas de las personas a las que el acusado vendió el combustible.

En total, el acusado defraudó



El procesado vendía la gasolina a otros transportistas a precios por debajo del mercado.

Condenado por cargar más de 57.000 euros en combustible a su antigua empresa

la tarjeta para adquirir combustible. En cuanto a los nueve clientes, no se ha podido concretar cuál fue la cantidad correspondiente, por lo que el fallo estima, porque es la opción que más les beneficia, que esta cantidad era inferior a los 400 euros. Una cuantía que determina que la condena que se les imponga sea una multa y no penas de cárcel. La Fiscalía considera que todos ellos conocían el origen ilícito del modo en que se estaba pagando esa gasolina tan barata.

El juicio se cerró con una conformidad en la Audiencia Provincial, donde todos los acusados se

un total de 57.218 euros utilizando declararon culpables de los delitos que se les imputaban. El procesado principal se declaró culpable de un delito de estafa; mientras el resto fueron condenados por un delito leve de receptación. Mientras que el procesado se ha conformado con dos años de cárcel, al resto se les ha impuesto penas de multa. Ninguno de ellos tendrá que ingresar en prisión. El acusado se ha comprometido a un plan de pagos para ir devolviendo a la empresa el dinero defraudado.

El fallo dictado por la Sección Primera, dado el acuerdo que se alcanzó entre las partes, es firme y contra él no cabe recurso alguno. ■

### Confía tu viaje en nosotros





TURISMO COSTA PENINSULAR, TURISMO COSTA INSULAR Y TURISMO DE ESCAPADA

**INICIO DE VENTAS COMUNIDAD VALENCIANA**  **ACREDITADOS** 

SEPTIEMBRE

#### **ACREDITADOS**

Podrà reservar un viaje a partir de la fecha que se indica en su carta de acreditación a partir de las 09:00h (08:00h en Canarias), eligiendo uno de los destinos, estancias y fechas disponibles.

#### MÁS VIAJES

Podrá reservar más viajes siempre que haya plazas vacantes a partir de dos días laborables después del inicio de las ventas de su comunidad.

Consulte condiciones. WORLD 2 MEET CORPORATE S.L.U.g/ General Riera, 154 07010 Palma, NIF: 801694579 LICENCIA: AVBAL-772

#### azulmarino

new travel

Benidorm C/ Actor Luis Prendes, 7 865.760.599 16 | INF+ Local Alicante Información

#### **EDUCACIÓN**

## El TSJ avala el refuerzo de docentes del Botànic que anuló en mayo Rovira

La sala da la razón a los sindicatos con la contratación de 5.000 profesores en dos cursos y entiende que el interés público queda «salvaguardado»

A, FAJARDO

El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) ha avalado el refuerzo de profesores para los colegios e institutos públicos que pactó el Gobierno del Botànic con los sindicatos y que anuló, posteriormente, el pasado mes de mayo, el Ejecutivo de Mazón, en concreto, la Conselleria de Educación dirigida por José Antonio Rovira, bajo el argumento de que carecían de «los controles necesarios». El acuerdo que cerraron PSOE y Compromís, estando en funciones, tras haber perdido ya las elecciones, pasaba por la contratación extra de 5.000 profesores en toda la Comunidad, entre el pasado curso (3.200) y el actual (1.800).

En concreto, la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso-Administrativo ha suspendido cautelarmente la denuncia de la Generalitat de los acuerdos suscritos por ella misma con los sindicatos en junio de 2023 en la Mesa Sectorial de Educación, así como las instrucciones aprobadas en junio de este año para la definición de las plantillas de profesorado en los centros educativos.

El tribunal considera que no está constatada la pretendida nulidad de aquellos acuerdos, pues no se ha aportado por la Abogacía de la Generalitat «resolución judicial o ad-



Imagen de la manifestación en defensa de la enseñanza pública, el pasado 23 de mayo, en Alicante.

ministrativa» que así lo declare. Del mismo modo tampoco se ha aportado por la Abogacía de la Generalitat una impugnación que cuestione su legalidad, según el

Además, la denuncia en mayo de 2024 de esos acuerdos de la Mesa Sectorial, sobre la que se fundamentan las instrucciones posteriores de la Dirección General de Personal Docente de la Conselleria de
Educación, podría ser «manifiestamente extemporánea» conforme al artículo 38 de la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público.

Los magistrados, sin entrar en el fondo del asunto, estiman así la petición de medidas cautelares La actual conselleria anuló el acuerdo de plantillas por «carecer de los controles necesarios»

El compromiso autonómico es llegar a mil refuerzos en junio frente a los 1.800 previstos realizada por dos sindicatos, pues su pretensión tiene «apariencia de buen derecho». La decisión cautelar adoptada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso del TSJCV afecta a las plantillas de profesores de las escuelas infantiles de segundo ciclo, los colegios públicos de Educación Infantil y Primaria, ESO, Bachillerato, Formación Profesional, Educación Especial y Educación de Personas Adultas.

La Sala señala en los dos autos notificados este miércoles que el interés público al que alude la Administración autonómica en su respuesta a los recursos «tampoco ha de excusar la adopción de la medida cautelar» instada por los sindicatos. En este sentido -apunta el Tribunal - ese interés público se ve precisamente «salvaguarda do» con la aplicación de la normativa que debe considerarse vigente en estos momentos.

En 2023, los acuerdos de plantillas firmados por todas las fuerzas sindicales con el anterior Consell preveían una implementación gradual a lo largo de dos años, con el 70 % del personal adicional incorporado en el curso 2023-24 y el 30 % restante en el curso 2024-25, según explicó UGT. «Este incremento estaba diseñado para mejorar la calidad de la educación, apostando decididamente por la escuela inclusiva, permitiendo una mayor atención individualizada a los estudiantes y reduciendo la carga de trabajo del profesorado», manifestó entonces el sindicato que llevó a los tribunales la anulación del acuerdo.

Sin embargo, un día después de la huelga educativa del 23 de mayo que sacó a la enseñanza pública a la calle, la Conselleria de Educación hizo pública su decisión, sin que, según los denunciantes, los sindicatos hubieran puesto pega alguna a lo que habían pactado con el Ejecutivo de Ximo Puig en su día.

#### Argumento

El secretario autonómico de Educación, Daniel McEvoy, indicó que
el acuerdo suscrito por el Gobierno
anterior «hipotecaba al nuevo Gobierno, ya que implicaba una acción para toda la legislatura y no se
pueden comprometer las políticas
de un nuevo equipo». Asimismo, se
escudó en que el marco jurídico
adecuado para la elaboración de las
plantillas es una orden y no un
acuerdo del Consell, tal y como se
hizo en 2023.

Este curso, el departamento de José Antonio Rovira aseguró haber comenzado con 500 docentes más que el pasado y aseguró que la previsión es llegar a junio con mil profesores extra.

## Mazón avanza que acatarán la decisión judicial y cumplirán con los acuerdos

El presidente de la Generalitat responde a Joan Baldoví, síndic de Compromís, que su gobierno dará cumplimiento a la suspensión cautelar de la denuncia presentada en mayo

EFE

El Consell dará cumplimiento a la decisión del Tribunal Superior de Justicia valenciano (TSJCV), que ha suspendido cautelarmente la denuncia de la Generalitat de los acuerdos suscritos por el anterior ejecutivo con los sindicatos en junio de 2023 en la Mesa Sectorial de Educación, así como las instrucciones aprobadas en junio de este año para la definición de las plantillas de profesorado.

El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, aseguró en su intervención en las Cortes en el Debate de Política General en respuesta al síndic de Compromís, Joan Baldoví, que le parece bien que se tomen medidas cautelares cuando un asunto está sub iudice, manifestó ayer que, aunque no ha tenido tiempo de leer la resolución judicial, el Consell «cumplirá». Y

«El Botànic tuvo más de 50 resoluciones contra la libertad educativa y se las saltaron», defiende eso será lo contrario a lo que hizo el Botànic, ha dicho, que tuvo «más de 50 resoluciones contra la libertad educativa y se las saltaron».

#### Pretendida nulidad

En la resolución conocida este miércoles, el Tribunal considera que no está constatada la pretendida nulidad de aquellos acuerdos, pues no se ha aportado por la Abogacía de la Generalitat Valenciana «resolución judicial o administrativa» que así lo declare.

Los autos pueden ser recurridos en reposición y, en el caso de que devengan firmes, serán publicados en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) Publicidad | 17

#### Este mes con



### REGALO

## FACIALDERM

ADVANCED NEUROCOSMETICS

## Tratamiento facial ANTIESTRÉS y ANTIEDAD







INFORMACIÓN



Una fumadora, frente a varias terrazas del centro de Alicante.

A. FAJARDO

Prohibir fumar en las terrazas de bares y restaurantes, piscinas y parques de atracciones «para proteger mejor a la población, especialmente, a los niños y los jóvenes». Es la petición que ha lanzado esta semana la Comisión Europea a los Estados Miembros, una directriz que ha sido recibida con los brazos abiertos por parte de los neumólogos por los claros beneficios para la salud, frente a la postura contrapuesta de los hosteleros de la provincia, que le dan la espalda, por motivos económicos.

Reducir al máximo las posibilidades de ser un furnador pasivo o de segunda mano es la postura unánime de la Sociedad Española de Neumología y Cirugía Torácica, que advierte de que la prevalencia del consumo de tabaco y vapeo es del 88 % en las terrazas de España y que estas se contaminan un 30 % más por cada fumador o vapeador.

«Ya nos posicionamos a favor de no volver atrás después de la pandemia para que la prohibición de fumar en las terrazas fuera permanente», recuerda Eusebi Chiner, jefe del Servicio de Neumología en el Hospital de Sant Joan. El especialista avisa de la proliferación de los dis-

«Ya nos posicionamos a favor de no volver atrás tras la pandemia. Debe prohibirse fumar en las terrazas»

**EUSEBI CHINER** JEFE DE NEUMOLOGÍA SANT JOAN Sanidad

## Los neumólogos urgen la prohibición de fumar en las terrazas de la hostelería

La restauración se aferra a seguir permitiendo el tabaco y el vapeo en los espacios al aire libre cuando no haya menores

positivos electrónicos para fumar, lo que también deja partículas tóxicas en el ambiente, cuyos perjuicios para la salud se ven agravados en terrazas que están cada vez más cubiertas, con toldos y con veladores. «La enfermedad respiratoria es la tercera causa de mortalidad, dos tercios de los casos que llegan a urgencias son problemas respiratorios y el tabaco juega un papel primordial para agravar la mayor parte de las enfermedades», afirma Chiner. El mismo mensaje lanza Santos Asensio, responsable de la Unidad de Ta-

baquismo del Hospital General de Alicante-Doctor Balmis: «Hay que extender los espacios libres de humo porque en las terrazas sigue sin respetarse al de al lado y se sigue fumando y por mucho que la gente tienda a vapear, también se está perjudicando a los que están cerca».

En el lado de los negocios, la Asociación de Restaurantes de Alicante se suma a la postura de los sanitarios: «Es una medida que va a tener que llegar, como ocurrió con la prohibición de fumar en los interiores de los establecimientos. Al prin-

cipio causó alarma, pero todos salimos ganando», afirma Gabriela Córdoba, presidenta de este colecti-

No opinan lo mismo en la Asociación de Locales de Restauración y Ocio de Alicante (Alroa), que aboga por la libertad para fumar en las terrazas. Su portavoz, Javier Galdeano, asegura que «en un espacio al aire libre, en el que no haya menores, habitualmente, debe de quedar al criterio del responsable de ese espacio y cada cliente que se siente donde quiera sentarse». En la mis-

ma línea se muestra la Asociación de Bares, Restaurantes, Cafeterías y Ocio Nocturno de Benidorm (Abreca), desde donde temen que se produciría una reducción del consumo y se perjudicaría a los negocios. El vicepresidente de este colectivo, Alex Fratini, defiende, no obstante, que «hay una mayor tendencia al vapeo, lo que genera menos molestias y cuando hay niños, los clientes fumadores suelen respetarlo y no fumar». No obstante, sostiene que si, al final, tiene que haber una regulación, que sea igual en todas las comunidades autónomas.

En el plano político, la secretaria general del PSOE en el Parlamento Europeo, Leire Pajín, quien fuera la ministra que impulsó la ley antitabaco en 2011, defendió las prohibiciones que ha pedido hace r la Comisión Europea para «avanzar para proteger mejor a los ciudadanos especialmente a los más vulnerables y además actualizar y regular bien los nuevos consumos, como el cigarro electrónico». Desde Compromís, su portavoz de Sanidad, Carles Esteve, criticó que «si PP y Vox no hubieran votado en contra, ya tendríamos desde hace meses espacios sin humo que propone la Comisión Europea porque las comunidades autónomas tenemos las competencias para ello». ■

«Por mucho que la gente tienda a vapear, se perjudica al de al lado, tiene que haber espacios sin humo»

> SANTOS ASENSIO NEUMÓLOGO ALICANTE

«Es una medida que va a tener que llegar como ocurrió en los interiores y, al final, salimos ganando todos»

GABRIELA CÓRDOBA ASOCIACIÓN DE RESTAURANTES

«El cliente debe tener siempre la opción de poder fumar y de poder sentarse donde quiera»

> JAVIER GALDEANO RESTAURACIÓN Y OCIO

«No es necesario llegar a la prohibición porque cada vez se respeta más al de al lado»

> **ÁLEX FRATINI** HOSTELERÍA BENIDORM

INFORMACIÓN | Jueves, 19 de septiembre de 2024 | 19

#### Conflicto entre universidades

## La batalla por Medicina en la UA salta a los profesores: «Nos sentimos atacados»

La comisión académica del grado acusa al rector de la UMH de cuestionar sus competencias y asegura que cuenta con docentes que son «referentes» en las materias que imparten

A.FAJARDO

El conflicto por la carrera de Medicina en Alicante ha trascendido ya de las instituciones a los profesores. La «batalla» ya no solo está librándose entre la Generalitat y la institución académica presidida por Amparo Navarro, ni entre las dos universidades públicas de la provincia. Ahora, la Comisión Académica del Grado de Medicina de la Universidad de Alicante (UA) se ha revuelto contra el rector de la Universidad Miguel Hernández, Juanjo Ruiz, (UMH) por asegurar que solo el 20 % de los responsables de asignaturas de los dos primeros cursos del grado en el campus de San Vicente son médicos, mientras que en la UMH, el porcentaje en esos dos cursos es del 80%.

Los docentes han defendido que el actual claustro cuenta con los médicos «necesarios» para impartir las materias básicas, que son «referentes» en su especialidad y que la plantilla se ampliará con el avance de los cursos. Critican haber sufrido un «ataque a la profesionalidad» con las palabras del máximo responsable de la Miguel Hernández.

En mitad de este revuelo, la institución académica exhibió ayer los adeptos que sigue sumando la defensa de los estudios sanitarios en la UA. La Facultad de Ciencias y los departamentos de Análisis Económico Aplicado y el de Óptica, Farmacología y Anatomía han sido los últimos en adherirse a la declaración institucional del Consejo de Gobierno, como ya hicieron días atrás el Departamento de Enfermería Comunitaria, Medicina Preventiva y Salud Pública e Historia de la Ciencia y la Facultad de Ciencias de la Salud.

Ayer, los profesores que forman parte de la carrera en Alicante se reunieron de forma urgente y acordaron expresar su malestar, a través de un comunicado, por las declaraciones del rector de la UMH, «cuestionando las competencias académicas del profesorado del Grado de Medicina de esta universidad, por no ser, en su totalidad, graduados o licenciados

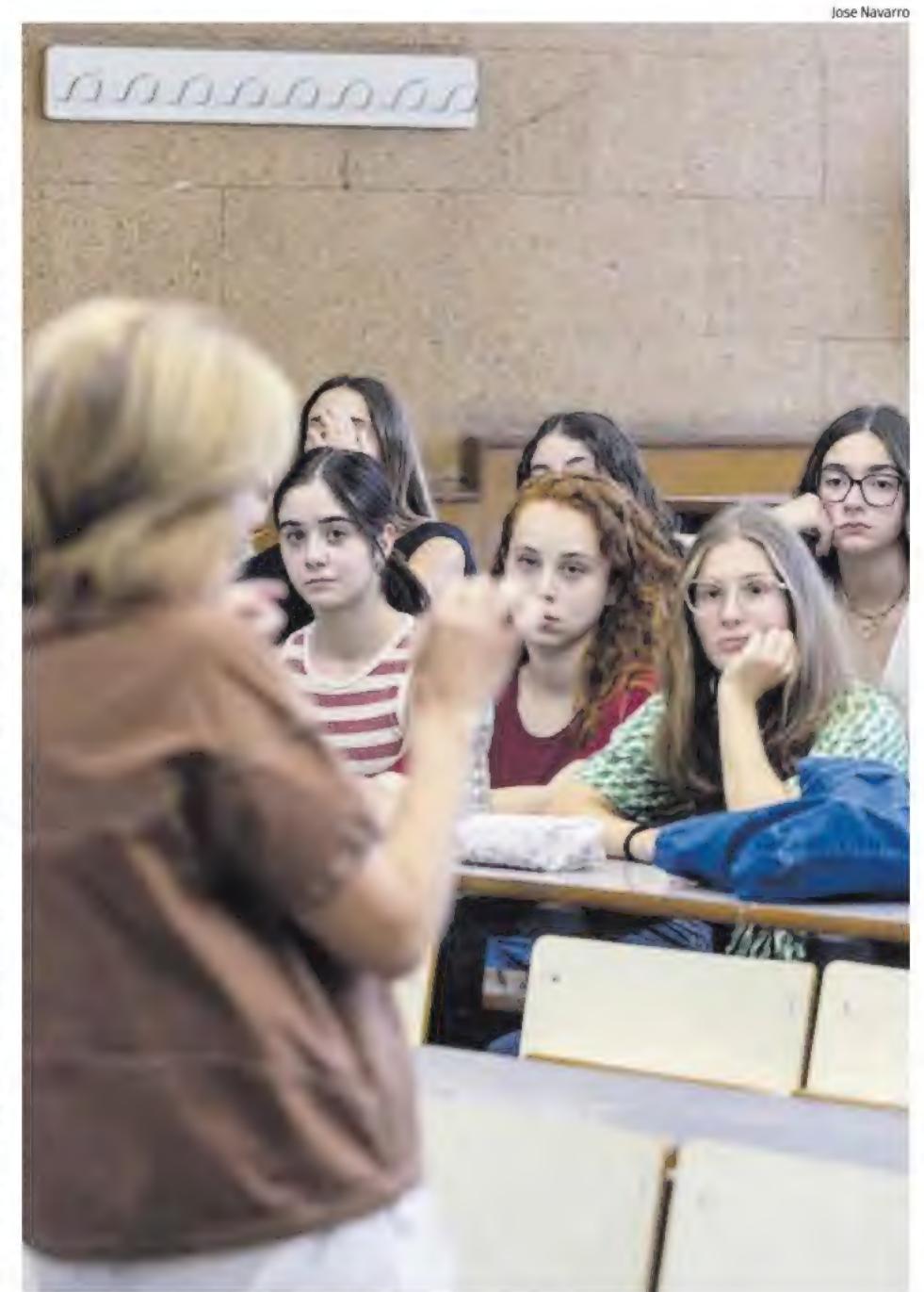

Alumnas de Medicina de la Universidad de Alicante, el primer día de clase.

en Medicina».

Los académicos de la UA han tachado de «infundadas así como del todo refutables y fácilmente rebatibles estas acusaciones». Para poner en marcha el Grado en Medicina, aseguran que se «ha contado con un equipo de docentes altamente cualificado, con una trayectoria destacada tanto en el ámbito académico como en el investigador». Asimismo, afirman que «el cuerpo docente del Grado de Medicina, no solo cumple con

los estándares nacionales e internacionales, sino que, además, está formado por profesionales con una dilatada y acreditada trayectoria en investigación e innovación pedagógica, siendo muchos de sus miembros grandes referentes en sus respectivas áreas de conocimiento».

Con respecto al cuestionamiento acerca de la idoneidad de este profesorado para impartir docencia en el Grado de Medicina por no tratarse de graduados y licenciados en Medicina, los docentes de la carrera de Medicina en la UA han puntualizado que para «la obtención del título de Grado en Medicina, en España se establecen un conjunto de materias y competencias de formación básica que todo estudiante de esta carrera debe adquirir». En esta línea, añaden que las ciencias básicas «son disciplinas científicas sobre las que se sustentan el resto de asignaturas clínicas que se imparten posteriormente, en cursos más avanzados, como ocurre también en otros grados de Ciencias de la Salud, como Nutrición Humana y Dietética, Enfermería o Logopedia, y en otros tantos grados de otras escuelas y facultades».

En el caso de la Universidad de Alicante, esta formación básica, según aclaran, se imparte en los tres primeros cuatrimestres del

#### Los profesionales replican que para explicar Bioestadística no es imprescindible ser médico

grado y se trata de asignaturas como Anatomía General, Fisiología o Biología celular, entre otras «y, todas ellas son impartidas por académicos especializados en sus respectivas áreas de conocimiento y una sólida y acreditada formación en su campo».

Con ello, se amparan en que dado que el perfil requerido para impartir una asignatura básica «es aquel que mejor se ajuste al contenido específico de la materia, no es imprescindible que para este tipo de asignaturas, como pudiera ser Bioestadística, el docente sea médico, sino que, lo idóneo es que se trate de un docente con formación especializada en la materia, en este caso, estadística aplicada a las Ciencias de la Salud».

Es más, la comisión de Medicina se escuda en que sus docentes «acumulan más de 50 sexenios de transferencia e investigación acreditada y son, en su inmensa mayoría, profesores y profesoras titulares y catedráticas y catedráticos de universidad». Por todo ello, han hecho un llamamiento al respeto tanto del cuerpo docente, como del estudiantado, que se está viendo afectado por un conflicto, que tachan de «excesivo» y, según advierten, «ni este profesorado, ni la Universidad de Alicante hemos iniciado ni tenemos intención de alentar».

#### San Vicente del Raspeig

## Los vecinos de Los Girasoles luchan contra la instalación de un punto verde

El pliego recoge la instalación en la zona de un recinto cerrado en el que depositar restos de poda, chatarra o enseres domiciliarios

L. GIL LÓPEZ

No al punto verde en su urbanización. Los vecinos de Los Girasoles de San Vicente ha mostrado su rechazo a la instalación en la zona de un recinto cerrado en el que se depositen restos de poda y jardinería, chatarra, residuos de construcción y demolición y enseres domiciliarios.

El pliego de limpieza viaria y recogida y transporte de residuos sólidos urbanos aprobado en el último pleno recoge como una mejora la construcción, recogida y mantenimiento de un punto verde en Los Girasoles, pero no especifica su emplazamiento exacto ni sus dimensiones.

La Asociación de Vecinos Los Girasoles, que engloba a unos mil chalés, no está por la labor de que en la zona haya este tipo de instalaciones, y así se lo han hecho saber al concejal de Servicios Urbanos y Mantenimiento, Antonio Díaz.

«No estamos de acuerdo, generaría trasiego de coches y furgonetas, ruido, sería un incordio», ha afirmado el presidente del colectivo vecinal José Antonio Llobregat, tras consultar con los residentes.

Sobre el lugar exacto en el que iría el punto verde, no quieren entrar porque «se ponga donde se

ponga hay vecinos que no están de acuerdo».

En Los Girasoles hay tres parcelas que son municipales, según el concejal de Esquerra Unida-Podemos, Alberto Beviá, quien ya preguntó en el pleno dónde está prevista la instalación del punto verde, pero no obtuvo respuesta.

«Mucho nos tememos que sea en los terrenos en los que estaba zona verde que incluiría un bosque en la anterior legislatura», ha lamentado Beviá.

«Está pendiente la ubicación y sus dimensiones», defiende el Ayuntamiento

diterráneo, que incluía la plantación de especies arbóreas y senderos, se contempló un albergue para animales, iniciativa que en su día se descartó.

Por su parte, desde el equipo de gobierno sanvicentero han incidido en que la empresa adjudicataria del contrato de recogida de resi-



presupuestado ya desde 2023 una mediterráneo y que impulsamos

De hecho, antes de que se proyectara en esa zona el bosque meduos sólidos urbanos «será la que decida» si incluye en su oferta esta instalación. «Por tanto, a día de hoy, es una propuesta y no se puede afirmar con seguridad si se llevará a cabo», han señalado fuentes

municipales.

En caso de salir adelante este espacio, su ubicación «está pendiente de definición» y será comunicada durante los tres primeros meses de contrato para su puesta en marcha en los seis primeros meses.

#### Residentes

Si llegase el momento de plantear esta instalación en Los Girasoles, que en el pliego sí consta que será allí, el Ayuntamiento se reuniría previamente con los vecinos para estudiar las alternativas y explicar los beneficios.

Con el punto verde se habilitaría un espacio para uso exclusivo de los residentes de la zona debidamente acreditados, según las

#### Las cifras

Los Girasoles cuenta con unos mil chalés y en el municipio no existen los llamados puntos verdes

puntos verdes .000

mismas fuentes.

Estará acotado por un vallado y se podrá acceder a través de un sistema de apertura electrónico e identificación de los usuarios, con tarjeta o smartphone, para la gestión controlada de manera ágil y

El recinto contaría, además, con videovigilancia y contenedores metálicos para el depósito limitado de determinados tipos de desechos como restos de podas, enseres y desechos de domicilios que se generen en el entorno más inmediato y residuos de construcción y demolición.

La empresa adjudicataria, además, tendría que mantener el punto verde en estado óptimo de limpieza y de mantenimiento.

El objetivo con este tipo de iniciativas verdes es dotar a los barrios y urbanizaciones de espacios preparados para el depósito controlado de los residuos que se generen en el entorno más inmediato en un espacio limpio y vigilado con la intención de ofrecer a los ciudadanos mayor comodidad y un servicio adicional cercano y accesible y garantizar la limpieza de la ciudad.





INFORMACIÓN Jueves, 19 de septiembre de 2024

L'Alacantí INF+ Local | 21

#### El Campello

## Permiso provisional para la ampliación del vertedero

La Conselleria de Medio Ambiente concede la autorización transitoria al Consorci Mare para incrementar la cota de vertido

Héctor Fuentes

L. GIL LÓPEZ

La Conselleria de Medio Ambiente ha concedido el permiso provisional al Consorci Mare para depositar los residuos en el vaso que estaba prácticamente colmatado de la planta de basuras de El Campello.

La Dirección General de Calidad y Educación Ambiental, dependiente de la Conselleria de Medio Ambiente, había autorizado en julio la ampliación del vertedero en altura, exactamente diez metros, aunque condicionada a la presentación de unos informes en el plazo máximo de seis meses.

Pero el Consorci Mare necesitaba, mientras tanto, dicho permiso provisional para incrementar la cota de vertido, una concesión que finalmente llegó, ha confirmado el presidente del Consorcio, José Ramón González de Zárate.

La planta de Les Canyades de El Campello recibe también las basuras de todos los municipios de la Marina Alta y Baixa, en total 52.

Con la aprobación para ampliar el vertedero, crecerá desde los actuales 233,50 metros sobre el nivel del mar hasta la cota 243,50, una medida que no necesita ningún tipo de obra, «ya que se crece diez metros en altura, no a lo ancho», explicó González de Zárate.

Por otra parte, después de un intenso verano, el Consorci Mare ha finalizado este miércoles su ciclo de reuniones presenciales en los 52 municipios que conforman la entidad de gestión de residuos con una visita en Beniarbeig.

Uno de los problemas comunícados por los municipios ha sido la



La planta de basuras, en una imagen de julio, casi a rebosar.

gestión de los restos de poda, uno de los residuos más voluminosos y su gestión ocasiona problemas logísticos a los municipios, especialmente a los más pequeños.

«Los municipios nos han explicado sus dificultades gestionando los residuos de poda, un problema en el que ya estamos trabajando gracias a la subvención europea que hemos recibido para la nueva planta de tratamiento de voluminosos», ha explicado González de Zárate.

Y es que el vertedero de El Campello ha logrado una subvención de casi cuatro millones de euros de los fondos Next Generation de la UE para la construcción de una instalación de tratamiento de residuos voluminosos y podas.

«Nos ayudará a dar una solución efectiva a unos residuos que crean verdaderos problemas logísticos a los municipios más pequeños de nuestro Consorcio», ha añadido. Además, el Consorci Mare va a incorporar a seis educadores ambientales a través de un convenio de la Conselleria. Dos de estos educadores realizarán visitas guiadas gratuitas a la planta de El Campello mientras que el resto se desplazará a los municipios que conforman la entidad para trabajar en campañas de separación y reducción de residuos.



Un momento de la actividad de concienciación.

#### San Vicente del Raspeig

### PreZero conciencia sobre seguridad laboral a sus trabajadores

La empresa de la limpieza y recogida de residuos promueve la cultura de prevención de accidentes

REDACCIÓN

PreZero, la empresa encargada de la limpieza viaria y la recogida de residuos urbanos en San Vicente, celebra la Sernana de la Seguridad. La compañía ha organizado diversas actividades para concienciar sobre las medidas de seguridad laboral y promover una cultura preventiva entre sus trabajadores, incluyendo presentaciones y talleres de prevención de accidentes. Este miércoles se ha llevado a cabo un acto especial en el Centro de Empresas de San Vicente del Raspeig.

Endicho evento, el alcalde, Pachi Pascual, y varios miembros del gobierno municipal han apoyado esta iniciativa. El primer edil ha destacado la importancia de la seguridad laboral: «Todos debemos tener máxima precaución en nuestro entorno de trabajo donde, a veces, las prisas son nuestro peor enemigo. Lo más recomendable es tomarnos unos segundos para reflexionar y escuchar el consejo de los expertos».

El encuentro ha concluido con una foto conjunta con responsables, encargados y operarios de PreZero y el reparto de merchandising de la Semana de la Seguridad con los lemas «Para y piensa» y «Tu trabajo más importante es volver a casa».

Esta iniciativa de PreZero tiene como objetivo concienciar tanto a trabajadores como a la ciudadanía sobre la importancia de seguir estrictas normas de seguridad, especialmente en sectores como la limpieza viaria y la gestión de residuos.

PreZero reafirma así su compromiso con la salud y seguridad de sus trabajadores, subrayando que esta semana es parte de sus «esfuerzos continuos para mejorar las condiciones laborales y garantizar un entorno de trabajo seguro para todos», han explicado desde la empresa.



22 | INF+ Local Provincia Jueves, 19 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

INFORMACIÓN



El alijo de hachís incautado a una trama que salpica a un policía local de Benidorm y a su hijo, policía nacional en prácticas.

#### **Benidorm**

## Libertad con fianza para un policía preso por un alijo de 250 kilos de hachís incautado en l'Alfàs

El agente excarcelado, hijo de un policía local benidormí detenido el pasado febrero en la misma operación, niega su implicación con la droga y ha salido de la cárcel tras pagar 12.000 euros

P. CERRADA

Un policía nacional en prácticas de Benidorm que fue encarcelado el pasado febrero tras ser detenido en Madrid por su presunta relación con una red de narcotráfico, a la que la Policía Nacional incautó 250 kilos de hachís en l'Alfàs del Pi, ha salido recientemente en libertad provisional tras abonar una fianza de 12.000 euros que le impuso la Audiencia de Málaga, provincia donde se instruye la causa.

El agente, que estaba la cárcel de Estremera, deberá comparecer en sede judicial cada quince días, se le ha retirado el pasaporte y tiene prohibido salir del país.

La Audiencia ha estimado así el recurso de apelación presentado por el abogado Alvaro Vico Cortés y ha acordado la libertad bajo fianza tras valorar la participación del policía en prácticas, su arraigo familiar en Benidorm y la situación de libertad de su pareja, a la que se atribuye en la causa la misma implicación que a él. El tribunal entiende que el peligro de fuga ha disminuído y por tanto procede cambiar su situación de prisión.

La Policia Nacional detuvo el pasado febrero a este agente y a otras cinco personas, entre ellas a su padre, un policia local de Benidorm. El joven policia se desvinculó de la trama de narcotráfico tras su arresto, versión respaldada también en el juzgado por el principal implicado, un varón apresado en l'Alfàs del Pi con la furgoneta donde estaba el hachís oculto en un doble fondo del vehículo.

Según la información facilitada por la Policía en febrero, la operación se inició a principios de 2023 tras detectar la existencia de una organización que importaba a España grandes partidas de estupefaciente desde Marruecos. Los investigadores averiguaron que uno de los investigados preparaba un transporte de hachís y para ello realizó varios viajes a Melilla y a Marruecos para entrevistarse con proveedores de droga.

A continuación se buscó financiación para comprar la droga y además adquirieron una furgoneta para desplazarse a Marruecos y regresar a España con la droga. La

El estupefaciente fue camuflado en un doble fondo habilitado en una furgoneta furgoneta contaba con un amplio hueco habilitado para esconder el hachís y evitar así que pudiese ser localizada en el caso de una posible inspección policial.

El traslado de la droga con la furgoneta se llevó a cabo en febrero. El vehículo fue subido en un ferri de la línea de Nador (Marruecos) a Almería. La Policía estableció un dispositivo para seguir al 
vehículo y lo interceptó en El Albir, 
en l'Alfàs del Pi. En su interior hallaron 250 kilos de hachís y se detuvo al conductor. A continuación 
apresaron a los otros cinco presuntos miembros de la trama en 
Benidorm y Madrid.

#### REDACCIÓN

Un agente de la Policía Local de Benidorm ha salvado la vida a una niña de cuatro años que presentaba síntomas de asfixia por atragantamiento, mediante la maniobra de Heimlich.

El incidente se produjo el pasado lunes a mediodía cuando la menor salía del colegio acompañada de su madre y otras dos mujeres y, según han explicado a Efe fuentes

#### **Benidorm**

### Un agente salva la vida a una niña atragantada con una gominola

La menor de 4 años presentaba síntomas de asfixia y le hizo la maniobra de Heimlich

de la Policía Local, la menor se atragantó con una gominola.

Cuando ya casi no podía respirar, apareció el agente Luisma Roselló, que se encontraba patrullando por el centro de la ciudad cuando recibió el aviso de la central de policía, y le practicó la maniobra que permitió a la pequeña expulsar la golosina y recuperar la respiración.

Una vez que alcanzó el lugar donde se hallaba la pequeña, valoró la situación en pocos instantes, se agachó poniéndosela en el pecho para colocarle «los brazos entre el tórax y el abdomen presionando tres veces hasta que tiró una parte; todavía respiraba con dificultades, pero no quise apretarle más así que nos dirigimos al centro de salud con la madre», explicó a Efe el agente.

Roselló ya protagonizó un rescate similar este año durante la cabalgata de los Reyes Magos de Benidorm cuando, fuera de servicio, intervino en auxilio de un bebé de dos años que también se había atragantado para lograr que recuperara la respiración. INFORMACIÓN Jueves, 19 de septiembre de 2024 Provincia INF+ Local | 23



Dénia

La Policía Nacional ha organizado para el 30 de noviembre en Dénia una carrera solidaria de apoyo a Luca, un niño de 20 meses que padece el síndrome IFAP, una enfermedad

ultrarrara que le causa heridas en la piel, fotofobia y alopecia. La Policía quiere dar visibilidad a la enfermedad y ayudar a que Luca tenga calidad de vida

## Luca, luz de esperanza y solidaridad

Luca no para. Corretea por la sala de la Casa de la Paraula de Dénia. Es un nervio. Ríe y tiene unas ganas infinitas de jugar. «El diagnóstico y empezar con el tratamiento le ha cambiado la vida a él y a nosotros», confiesa Cristina, la madre de este niño de 20 meses que sufre una enfermedad ultrarrara, el síndrome IFAP (la triada de ictiosis folicular, alopecia y fotofobia). «Antes sufría muchísimo dolor y para nosotros era horrible. Ver a tu bebé estar siempre acurrucado, tener heridas en la piel y los ojos y no soportar la luz es muy duro». «Casi perdimos la esperanza», confiesa el padre, Roberto. «Estábamos en una cueva. No veíamos la luz». No obstante, ahora Luca se ha convertido en la luz de la esperanza y la solidaridad. «Que se difunda su caso puede servir para que otras familias no pasen por lo que nosotros hemos pasado», advierte Roberto.

Esta familia tuvo la suerte de dar con el doctor Javier Melgosa, especialista en dermatología. «Me hace mucha ilusión ver cómo ha cambiado Luca. Cuando me llamaron y me dijeron que lo examinara, su caso me llamó muchísimo la atención. Acertamos el diagnóstico y su vida ha cambiado totalmente. Tengo que dar las gracias a Cristina y Roberto. Luca, cuando sea mayor, va a estar muy orgulloso de sus padres. Y creo que también es muy importante que estos casos se conozcan y que se avance en la investigación», explicó ayer el doctor Melgosa.

El pequeño, sus padres y el especialista coincidieron ayer en la presentación en la Casa de la Paraula de la carrera solidaria «Ruta 091» que ha organizado la Policía Nacional para ayudar a Luca y para dar visibilidad a su caso y a su extraña enfermedad. Tendrá lugar el 30 de noviembre en Dénia y en el acto también estuvieron los responsables del colegio Llebeig que se pusieron en contacto con el alcalde, Vicent Grimalt, para hablarle de Luca y de la lucha de sus padres. También asistió el alcalde y José Luis Fraile, responsable de zona del Banco Santander, entidad que patrocina el evento.

José Luis Fajardo, inspector jefe de la Policía Nacional en Dénia, explicó que este cuerpo de seguridad quería devolver a la ciudad «un poALFONS PADILLA



«El diagnóstico y empezar con el tratamiento le ha cambiado la vida a él y a nosotros»

> CRISTINA MADRE DE LUCA

co del cariño» que les trasladan a diario los vecinos y vecinas. Recordó que en junio se inauguró en el puerto un monolito (lo sufragaron empresarios dianenses) que conmemora los 200 años de la Policía Nacional. «Queremos que Luca sea el centro de todo, que tenga calidad de vida y que se dé visibilidad a su enfermedad», señaló Fajardo, que avanzó que todos los fondos de la carrera se destinarán a «Solidaris Dénia», entidad que ayuda al pequeño diagnosticado con una enfermedad ultrarrara y muy poco conocida, de la que se detectan un caso entre un millón.

«Claro que teníamos que colaborar. Esta iniciativa de la Policía Nacional es muy importante y nosotros, el Ayuntamiento, vamos a estar ahí para lo que haga falta. La carrera va a ser un éxito, seguro», pronosticó el alcalde.

«Nos emociona la dulzura con la que lo estáis preparando todo», destacó el padre de Luca tras proyectarse el vídeo que ha grabado la Policía Nacional para dar difusión a la carrera. «Dar a conocer a esta enfermedad puede significar que otros casos se diagnostiquen pronto y que se inicie de forma precoz el tratamiento».

Solo Cristina y Roberto saben lo que han pasado hasta que el pasado mes de marzo les confirmaron el diagnóstico. «Hemos sufrido muchísimo. Luca tenía dolor continuo. Lo notaba porque cuando le daba apiretal relajaba el ceño y la expresión y tenía ganas de jugar. Pero su vida era estar acurrucado, con dolor y evitando la luz», recuerda Cristina, que detalla que al pequeño, por la fotofobia, se le formaban úlceras en los ojos. El pequeño también lleva unas gafas especiales con un 99% de protección. «Nos ha salvado dar con el médico correcto. Ahora Luca hace las cosas de un niño normal, juega, ríe y es un pequeño terremoto».

La madre explica que incluso han tenido que cambiar de casa. Donde vivían antes en Dénia había una fuerte incidencia de la luz solar, «Y eso es lo que busca mucha gente, pero nosotros nos hemos tenido que mudar a una casa donde no da tanto el sol». Luca tiene un hermanito de 8 años, Jorge, quien «juega mucho con él y está siempre superpendiente», destaca Cristina.

24 | INF+ Local Provincia Información

#### **Precipitaciones**

## Las tormentas dejan 92 litros en Biar, 64 en la Marina Alta y 45 en Benidorm

Las lluvias han sido aisladas, centradas en el litoral norte de la provincia, provocando algunas inundaciones en carreteras de Calp y Altea

J. A. RICO

Las tormentas han dejado este miércoles en la provincia registros relevantes de precipitaciones, de hasta 92 litros por metro cuadrado, aunque de forma local. Así, las lluvias se han concentrado en la Marina Alta y Marina Baixa y el interior de la provincia.

Han destacado los 92,4 litros por metro cuadrado de Biar, seguidos de 63,8 en Ràfol d'Almúnia, 53,5 en Pego, 52 en Orba, 49 en Pedreguer, 45,4 en Benidorm, 42 en Onil, 38 en Ibi, 35 en Calp, Polop y Murla, 23 en Altea, 21 en Confrides y Xixona (La Carrasqueta) y 19 en Alcoy. Eso sí, las lluvias tampoco han sido generalizadas en estas zonas, ya que incluso en las propias ciudades se han obtenido cifras muy dispares, según los datos aportados por Avamet y Meteoclimàtic hasta las 18.00 horas.

Un ejemplo es Benidorm, donde otro observatorio de Avamet situado en el centro ha contabilizado 0,8 litros, frente a los
45,4 del ubicado en el IES l'Almadrava. Y en Biar Avamet ha
destacado que pese a registrarse
más de 80 litros, en observatorios cercanos apenas ha llovido
en este episodio de DANA.

Según ha informado Europa Press, los servicios de emergencia han tenido unos cuatro servicios en Calp y Altea por inundaciones en carreteras.

Las lluvias han sido más fuertes en Valencia y Castellón. Y otro ejemplo de la tremenda irregularidad de las precipitaciones es que en la capital del Turia, a las 8.00 de la mañana contabilizaban en la zona de los barrios marítimos 80 l/m² de lluvia acumulada, mientras que en media ciudad no habían caído ni 5 litros, según A Punt.

En Alicante capital se ha registrado lluvias a primera hora, pero según los observatorios no se ha pasado de un litro.

A las 15.00 horas se han desactivado los avisos por lluvias en la provincia, pero este jueves se volverá a decretar la alerta





Arriba, un gran charco en Alicante ayer. Abajo, la lluvia también obligó a sacar los paraguas en Alcoy.

amarilla en el litoral norte desde las 00.00 horas y en el interior a partir de las 14.00 horas.

El director del Laboratorio de Climatología de la UA, Jorge Olcina, ha explicado que la situación que estamos teniendo el miércoles y el jueves «va a dejar cantidades no excesivamente abundantes, pero que van a ser muy buenas allá donde caigan por encima de los 50 litros por metro cuadrado, porque van a permitir ahorrar un par de riegos y recargar los acuíferos. De momento, tan solo en la Marina Alta y en la zona de Biar ha caído de esta manera».

#### Lluvias

Biar 92,4 l/m<sup>2</sup> Ràfol d'Almúnia 63,4

Pego **53,5** 

Orba 52

Pedreguer 49

Benidorm 45,4

Onil 42,3

lbi 38,4

Calp 35,4

Murla 35,3

Polop 35

Altea 23,2

Xixona (Carrasqueta) 21,4

Sella 21,3

Confrides 21

Cañada 20,4

Alcoy 19,6

Fuente: Avamet y Meteoclimàtic

Eso sí, ha señalado que «quedan todavía 24 horas donde puedan seguir acumulándose lluvias, especialmente en el norte e interior de la provincia».

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) ha señalado que
se trata de «lluvias típicas de
septiembre, muy irregulares y
afectando sobre todo a la costa,
donde se han focalizado los chubascos en algunas zonas y han
dado lugar a acumulados muy
diferentes en zonas cercanas».
Además, ha avanzado que este
tiempo continuará hasta el viernes incluido. Ese día la zona más
afectada será la provincia de
Castellón.

#### Aemet mantiene la alerta amarilla hoy en el norte e interior de Alicante por chubascos fuertes por la DANA

La previsión para la provincia de Alicante, según Aemet, es para este jueves de «cielo muy nuboso. Se esperan chubascos localmente fuertes y ocasionalmente acompañados de tormenta en el litoral norte por la mañana, extendiéndose al resto por la tarde. Temperaturas con pocos cambios. Viento moderado del este en el litoral, disminuyendo a flojo por la tarde; en el resto, viento flojo variable, predominando el este y el sureste flojo en las horas centrales».

INFORMACIÓN Jueves, 19 de septiembre de 2024 Provincia INF+ Local | 25

#### La Vila Joiosa

## La Federación abre expediente por la agresión del edil de Vox

El club vilero «condena todo tipo de violencia» pero esperará a la decisión del Comité de Competición por el puñetazo que le rompió la nariz a un menor

J. A. RICO

La Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana ha abierto un expediente informativo por la supuesta agresión de un jugador del Club Handbol La Vila Joiosa, también portavoz de Vox en la localidad, a un menor de 17 años durante un amistoso contra el Handbol Sant Joan.

El club vilero ha informado este miércoles, tras la reunión que la junta directiva ha mantenido por la tarde para abordar este caso, que aguardará la decisión del Comité de Competición de la Federación, antes de tomar cualquier tipo de acción sobre su jugador David Moreno Narganes, que también es concejal en el Ayuntamiento de La Vila Joiosa. Así, por el momento se

mantiene dentro del conjunto de balonmano y su club no adopta medida cautelar alguna, pese a la denuncia presentada por la familia del menor por un delito de lesiones.

El equipo ha emitido en la noche del miércoles un comunicado en el que explica que «la Junta Directiva del Club Handbol La Vila Joiosa, la cual condena todo tipo de violencia tanto física como verbal en el deporte, aprovecha este comunicado para desearle una pronta recuperación al jugador y que lamenta lo sucedido el pasado viernes 6 de septiembre en el pabellón del IES La Malladeta» de La Vila.

El chaval tuvo que ser operado el lunes 9 de septiembre de la fractura de los huesos propios de la nariz, y la familia ha llevado el tema ante el juzgado al considerar que no hubo ningún motivo para tal reacción.

ningún motivo para tal reacción. El comunicado del club prosigue señalando que «informamos que tras la apertura de un expediente informativo por parte de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana y el requerimiento de información a los dos clubes implicados, enviaremos toda la información con la que contamos a la mayor brevedad posible, manteniéndonos a la espera de la resolución del Comité de Competición y Disciplina Deportiva de la Federación de Balonmano de la Comunidad Valenciana como asimismo aceptando la decisión tomada por dicho comité».

Este medio ha intentado sin éxito contactar con la Federación para
que informara sobre esta situación.
Del mismo modo el jugador denunciado ha manifestado que fue
solo un «enganchón», que él fue el
primer agredido y que desconocía la
lesión que había sufrido el menor.



**INFORMACIÓN** 

Momento en el que el edil -de negro- golpea al menor en el área.

#### INFORMACIÓN TE ADELANTA EL FIN DE SEMANA LOS SÁBADOS LECTURAS

#### INFORMACIÓN Z LECTURAS



## Repensar la masculinidad



Las ideas tradicionales sobre la masculinidad tienen un efecto negativo en los chicos adolescentes.

Este libro propone soluciones y estrategias a conflictos habituales como el acoso escolar, las malas notas, el machismo, la violencia, la pornografía... para ayudar a los chicos a ser más felices y alcanzar mejores resultados académicos.

Traduccion de Manu Berästegus

ALBA · Remarkion y Salard

26 | INF+ Local Provincia Jueves, 19 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN



Los participantes en la jornada organizada por Terciario Avanzado y Aguas de Alicante en Petrer.

J. A. RICO

Petrer acogió el pasado martes el cuarto encuentro del proyecto «A una hora del cambio», una iniciativa liderada por Aguas de Alicante y la Asociación del Terciario Avanzado de la Provincia de Alicante, centrada en los desafios de la sostenibilidad. Y en esta ocasión ha contado con el apoyo del Ayuntamiento de esta localidad del Medio Vinalopó.

La jornada tuvo lugar en el Espai Blanc del Centre Cultural de Petrer y los participantes en esta ocasión fueron Irene Navarro, alcaldesa de Petrer; Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante; y Francisco Bautista, Interim Manager de la empresa Proyectiva, ejerciendo como moderadora de la mesa Anabel Rosas, directora de Líder, medio colaborador del proyecto.

La temática de esta cuarta sesión se centró en el fomento de un comercio sostenible y responsable, un sector que ha sido la esencia de la constitución de nuestras ciudades y Compromiso social

## Petrer aborda los desafios de la sostenibilidad con la jornada «A una hora del cambio»

cuarto encuentro del proyecto organizado por Aguas de Alicante y Terciario Avanzado pone el foco en el comercio responsable

que atraviesa en la actualidad momentos de incertidumbre ante las nuevas tendencias de consumo, según han informado los organizadores este miércoles.

La alcaldesa señaló que el camino hacia la sostenibilidad requiere de una inversión inicial elevada, que a veces no es fácil conseguir, y a ello es necesario que se sume el cambio de conciencia de los ciudadanos, la modificación de sus hábitos de vida y la colaboración en las medidas

que se pongan en marcha.

En cuanto a las acciones que están llevando a cabo para integrar las medidas de sostenibilidad en la localidad, se está trabajando en diversos ámbitos, entre ellos, el ahorro energético con detectores de presencia en instalaciones municipales, placas solares fotovoltaicas en edificios municipales y comunidades de propietarios, el cambio en las luminarias o la instalación de puntos de recarga de vehículos

eléctricos. La localidad ha conseguido una ayuda de 2,8 millones de euros de los Fondos Next Generation que, unida a fondos municipales y la aportación de la Generalitat, servirá para el acondicionamiento en sostenibilidad energética de cinco edificios de viviendas.

En materia de comercio Irene Navarro ha destacado la labor reivindicativa de la asociación de comerciantes de la localidad, así como el ejemplo de comercio de proximi-

INFORMACIÓN

1 1 1 1 1

5175

20 TO 12

111 2 2

在其二年

75. ult. 0 v

22:45

4 1 4 4

And the second

1 1 4 4

dad que es el Mercado de Abastos.

Entre los principales retos en materia de comercio el objetivo es continuar trabajando en fortalecer el pequeño comercio especializado y de cercanía que genera vida en la ciudad, para ello se ha lanzado nuevamente la campaña de Bonos Comercio y se van a destinar tres millones a la rehabilitación de viviendas en el casco histórico para fomentar nuevos comercios.

Por su parte, Francisco Bautista, de la empresa Proyectiva, realizó un repaso a las principales tendencias y estrategias que está adoptando el comercio para hacer frente a los nuevos modelos de consumo. Esta batalla se está librando por parte del pequeño comercio desde hace mucho y ante la dificultad de competir por precio o por inversión en marketing, las nuevas tendencias en sostenibilidad pueden abrir un camino al éxito.

#### Reutilización de aguas

Sergio Sánchez, director general de Aguas de Alicante, expuso los distintos proyectos llevados a cabo por la entidad en materia de sostenibilidad, como el proyecto de Agua Circular, cuyo objetivo es reutilizar el 100% de las aguas depuradas, la utilización de subproductos a través de las ecofactorías, los proyectos relacionados con la biodiversidad o las acciones para estar cerca del cliente y proteger a las personas más vulnerables y a los jóvenes con el programa de Jóvenes Talentos.

El director general de Aguas destacó que consumir agua del grifo es una de las acciones más sostenibles, por lo que se hacen constantemente campañas de concienciación y se trabaja en garantizar el suministro y su calidad. Este consumo evita la huella del transporte y el uso de plásticos. En materia comercial, Aguas de Alicante hace una labor de transmisión de los valores de sostenibilidad a todos sus proveedores.

Legado

### Petrer recupera el himno a su patrona casi un siglo después

Una investigación rescata la pieza musical de 1937, ya que hasta ahora solo se conocía la letra

J. A. RICO

Petrer recupera un himno a su patrona, la Virgen del Remedio, casi un siglo después de su composi-

ción. Todo gracias a un minucioso proceso de investigación y colaboración entre la cronista de la villa, Ma Carmen Rico, y la Unión Musical de Petrer.

Así, el Ayuntamiento ha presentado este miércoles la recupe-





La partitura localizada en Orihuela.

ración del himno a la Virgen del Remedio, una pieza histórica compuesta en 1937 por el sacerdote petrerí Conrado Poveda, con música del maestro de capilla de la Catedral de Orihuela, Carlos Moreno. Esta importante pieza musical

ha sido rescatada y publicada en la última edición de la revista Festa.

La cronista ha explicado el hallazgo y la relevancia del himno, cuya letra ya era conocida desde su publicación en el programa de fiestas de 1939. Sin embargo, la re-

ciente localización de la partitura musical en el Archivo Histórico de Orihuela, gracias al investigador Fernando Matallana, ha permitido completar la obra y darle vida nuevamente. M.a Carmen Rico ha destacado la figura del presbítero Conrado Poveda, un adelantado a su tiempo, que no solo fue un sacerdote, sino también un hombre polifacético, poeta, investigador y fotógrafo. Poveda dejó un legado cultural significativo en Petrer.

La cronista ha expresado su deseo de que el himno pueda escucharse próximamente en la parroquia de San Bartolomé, especialmente durante las próximas fiestas patronales, y ha agradecido la colaboración de Paco F. Vicedo y Rubén Sánchez, ambos de la Unión Musical, por su esfuerzo en hacer esta pieza realidad.



Provincia INF+ Local | 27 Jueves, 19 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### Sanidad

## EE UU concede un millón de dólares a un estudio sobre esclerosis de la UMH

El equipo del Instituto de Neurociencias, dirigido por la científica Isabel Pérez Otaño, ha descubierto un receptor cerebral que podría regenerar la mielina

V. L. D.

La Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple (NMSS) de Estados Unidos (EE UU) ha concedido una subvención de un millón de dólares -casi 900.000 euros al cambio a día de hoy- a la investigadora Isabel Pérez Otaño. Su equipo en el Instituto de Neurociencias, centro mixto de la Universidad Miguel Hernández de Elche (UMH) y el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ha descubierto un receptor cerebral que podría desbloquear la plasticidad de la mielina y promover su regeneración. La esclerosis múltiple es una enfermedad del cerebro y la médula espinal causada por la pérdida de mielina que afecta a más de 2,8 millones de personas en el mun-

#### Destrucción de la mielina

Esta patología neurológica crónica afecta al sistema nervioso central y es causada por la destrucción de la mielina, una vaina protectora que recubre las fibras nerviosas y asegura una comunicación rápida y eficiente entre las neuronas.

Cuando la mielina se daña, el flujo de información entre el cerebro y el resto del cuerpo se interrumpe, lo que lleva a una amplia gama de síntomas impredecibles y debilitantes. Los pacientes pueden perder la capacidad de ver con claridad, caminar, mantener el equilibrio, recordar, concentrarse o incluso pensar.

V.L.D.

Clases de baile flamenco; talleres de cianotipia, escritura oriental y papiroflexia; música brasileña, diseño de pendientes o cocina internacional del Sudeste Asiático; así como torneos de eSports o Escapdas Gastroambientales componen las más de 50 actividades de los talleres y clubes de la nueva edición de Vida UMH. A este extenso repertorio se suman grandes eventos di-

El galardón concedido a Pérez Otaño, que investiga en el campus de Sant Joan d'Alacant de la UMH, forma parte del programa «Pathways to Cure» (Caminos hacia la Curación) de la NMSS que financia la búsqueda de enfoques terapéuticos innovadores para tratar la esclerosis múltiple. El trabajo del equipo que lidera la investigadora identificará los mecanismos responsables de un tipo especial de plasticidad cerebral, conocida como plasticidad de la mielina. El objetivo es utilizar esta información para desarrollar estrategias para estimular esta plasticidad y regenerar las fibras nerviosas afectadas en pacientes que sufren la enfermedad.

#### **Novedades**

Estudios recientes sobre la enfermedad apuntan a que la esclerosis múltiple tiene un origen autoinmunitario y se han logrado avances importantes en la detención del ataque inmune contra los oligodendrocitos, las células de la glía responsables de producir mielina. Sin embargo, los moduladores inmunitarios pierden efectividad a medida que la enfermedad progresa y no existen terapias para reemplazar la mielina perdida o dañada.

«Nuestros cerebros tienen un mecanismo regenerativo inherente llamado remielinización, que se activa de forma espontánea tras un daño para formar nuevas vainas de mielina y puede ponerse en marcha con terapias cognitivas y de rehabilitación. Pero esta capacidad de reparación falla con la edad y la

La profesora Pérez Otaño, del Instituto de Neurociencias.

progresión de la enfermedad, lo que lleva a una discapacidad irreversible», explica Pérez Ota-

Una esperanza radica en que

las células madre progenitoras de oligodendrocitos (OPCs) son abundantes en el cerebro y la médula espinal de las personas

con esclerosis múltiple y ofrecen rigidos a toda la sociedad como el novedoso programa Eureka! Música y Ciencia, que fusiona ponencias

música en vivo. Vida UMH está impulsado por el Vicerrectorado de Estudiantes y Coordinación de la UMH v está dírigido, principalmente, al estudiantado, aunque está abierto a toda la comunidad universitaria, así como a una oportunidad inigualable para generar nuevos oligodendrocitos y promover la reparación de la mielina. El desafío es encontrar formas de potenciar las respuestas de estos progenitores y mejorar su capacidad para formar mielina.

#### El descubrimiento

INFORMACIÓN

El equipo que lidera la investigadora en el IN ha descubierto un receptor presente en neuronas y en estas células madre y cuya modulación podría potenciar su respuesta y desbloquear la plasticidad de la mielina. La idea es desarrollar enfoques de terapia génica o farmacológica y probar su capacidad para restaurar la mielinización eficiente en modelos de ratón. Además, el equipo está explorando el potencial de combinar la terapia génica con estrategias de rehabilitación para mejorar

#### Los avances también podrían tener alcance en pacientes con Alzhéimer o Huntington

aún más la reparación de la mielina después de una lesión.

El proyecto del Instituto de Neurociencias contará con la colaboración de las profesoras Thora Karadottir del Cambridge Center for Myelin Repair y Anna Williams de la Universidad de Edimburgo (Reino Unido) y el investigador de la Universidad de Málaga Juan Antonio García León. Todos ellos aportan una amplia experiencia en reparación de mielina y pacientes humanos con esclerosis múltiple.

Los avances de esta investigación pionera a nivel mundial no sólo tienen el potencial de transformar el panorama actual del tratamiento para esta enfermedad, sino que podrían tener implicaciones de amplio alcance para otro tipo de enfermedades conocidas por sus afecciones neurodegenerativas, como el Alzhéimer o la enfermedad de Huntington, donde se ha implicado el fallo de mielina.

la sociedad en general. La nueva

#### Tiempo libre

### Flamenco, escritura oriental o cocina en los talleres de la Universidad

El Vicerrectorado de Estudiantes ofrece más de 50 actividades para alumnos y sociedad en general

programación, que incluye actividades gratuitas y de pago, mantiede afamados influencers como Jane una gran variedad de talleres en vier Santaolalla, junto con divulgasus escuelas y clubes, un autocine y la celebración de grandes eventos dores científicos de la Universidad Miguel Hernández de Elche en los que participarán el deportista paralímpico Cisco García o la psi-(UMH), todo ello acompañado con cóloga Andrea Vicente; y actuaciones musicales como la XXI edición del UMHFest. Vida UMH nació en octubre de 2021 con el fin de recobrar la vida en los diferentes campus y crear vínculos entre estudian-

tado y sociedad.

28 | INF+ Local Provincia Información



El Mercado de Abastos cuenta en estos momentos con una decena de puestos. En la imagen, uno de los más populares.

#### Edificio de La Plasa

## Torrevieja impulsa la privatización de la gestión del Mercado de Abastos

El PP contrata a una asesoría externa un estudio de viabilidad para adjudicar a una empresa la concesión de la planta baja cuando el edificio esté rehabilitado

D. PAMIES

El equipo de gobierno del Partido Popular de Torrevieja ha adjudicado un contrato menor a una empresa consultora para que estudie la viabilidad económica de otorgar una concesión de servicios a una empresa que se encargue de la gestión de los locales comerciales de la planta baja de La Plasa, donde se encuentra el actual Mercado Municipal de Abastos. La propuesta se plantea de cara al proyecto de rehabilitación integral de este céntrico edificio, ahora en manos del Ayuntamiento, con el que se pretende revitalizar su actividad y la de la zona, en pleno corazón del casco urbano de Torrevieja.

El Ayuntamiento ha adjudicado por 17.800 euros la elaboración de un estudio de viabilidad económico-financiera del proyecto de esta concesión de servicios a la empresa consultora AGES (Asesoramiento y Gestión Económica y Social), con sede en València.

Un proyecto que el alcalde, Eduardo Dolón (PP), anuncia desde hace más de tres años - retomado con ímpetu en la precampaña electoral de 2023-, y que no termina de arrancar, aunque el municipio realizó un importante desembolso en el anterior mandato para rescatar el derecho de superficie de las plantas superiores, abandonadas por el antiguo gestor y embargadas. Más de cuatro millones de euros para que el uso de la superficie que entregó el Ayuntamiento mediante concesión por 50 años del que fuera mercado municipal -tres plantas y el subterráneo-, vuelva a ser municipal. Una operación que se realiza 27 años después de la inauguración del actual edificio de La Plasa en 1995.

Anunciado por el Gobierno del popular Pedro Hernández como moderno centro comercial con salas de cine, el inmueble –un cubo cerrado con fachada de ladrillo visto– pronto se fue vaciando de negocios. Algunos no llegaron a ocuparse. El fiasco fue total en la gestión de las zonas comerciales

de las tres plantas superiores, las que se quedó el concesionario a cambio de una obra plagada de irregularidades.

Según han confirmado fuentes del Gobierno local, todas las opciones están abiertas. La propuesta de estudio no implica que el Ayunta-

#### La firma abonaría un canon por la parte que ocuparía del inmueble cuando sea reformado

miento se decida finalmente por la concesión del servicio a una empresa para que gestione todos los locales resultantes de la rehabilitación en la planta baja. Pero sí se baraja como la más probable. La opción alternativa es la subasta de cada uno de los espacios disponibles, fórmula utilizada en las últimas décadas desde que se puso en marcha el nuevo edificio. El resultado ha sido sin embargo muy irregular, y el objetivo de crear un enclave co-

mercial en el centro y de dinamización económica de la zona no llegó a cumplirse. Entre las tres plantas y el bajo que continuó funcionando como tradicional mercado de bastos apenas quedan nueve paradas ocupadas. Cuatro en las fachadas exteriores y cinco en el interior. Solo en la planta baja hay capacidad para 40 puestos.

La imagen actual del edificio, donde el Ayuntamiento ha instalado algunos servicios municipales 
para favorecer cierta afluencia de 
personas es la de un mercado semivacio y deficiente aspecto general. Los pocos negocios que se 
mantienen, la mayoría de tradición 
familiar, lo hacen con una clientela 
muy fiel, precios por encima de la 
media y productos de gran calidad.

La idea es que la concesión de servicios sufrague una parte del coste de las obras que habrá de abordar el Ayuntamiento para reformar la totalidad del edificio. El presupuesto estimado no baja de los cuatro millones de euros, a los que ya hay que sumar los otros 4,2 millones que costó comprar el derecho de superficie de la mayor parte del inmueble, concesionado por el municipio en los 90.

El proyecto de rehabilitación, adjudicado por 308.000 euros a un estudio de ingeniería local, está a punto de ser entregado. Fue adjudicado en marzo de este año con lo que el plazo de elaboración de dos meses se ha rebasado ampliamente. El boceto presentado por el Ayuntamiento plantea mantener las mismas alturas -pese a las peticiones de que se rebajen para dar «oxígeno» al espacio-, y se abren espacios al exterior, intentando cambiar sustancialmente la polémica imagen de búnker que acom-

#### Rescatar la anterior concesión costó al Ayuntamiento 4,2 millones y la obra se prevé en otros 4 más

paña al sombrío inmueble actual.

Para garantizar la rentabilidad de una concesión de esas características el proyecto de remodelación también lo tiene que ser. Y eso pasa por la transformación del actual concepto comercial hacia una oferta mayoritariamente de hostelería salpicada con venta de productos locales de calidad. Idea que funciona en otros municipios de España, con la diferencia respecto a Torrevieja de que esas ciudades supieron anticipar que debían mantener la arquitectura tradicional de sus Mercados de Abastos y modernizar sus servicios para hacerlos atractivos.

#### Incorporar una planta

De ahí la posibilidad en el estudio de viabilidad de que a la oferta comercial se incorpore la primera planta, si bien el Ayuntamiento tampoco ha aclarado hasta ahora qué quiere hacer con toda la superficie que ha adquirido y puede decidir concesionarlo. La empresa adjudicataria de la concesión de servicios deberá aportar a cambio un canon por el coste de las obras.

La perspectiva de negocio de la mercantil que se quiera hacer con la posible concesión tendría que ser muy sólida en un contexto en el que está a punto de abrir una zona de ocio y de restauración con más de 8.000 metros de supeficie comercial en el puerto de Torrevieja, a pocos metros de La Plasa. Sobre el futuro de los «plaseros» que siguen trabajando en el mercado municipal también hay incógnitas. A una parte, sobre todo a los que trabajan ahora con fachada exterior -panadería, cafetería y delicatessen-, les interesa el proyecto si pueden ampliar el negocio y renovarlo. Para la mayoría, sin embargo, el cambio coincide con sus últimos años de vida laboral cercana ya a la jubilación.



INFORMACIÓN



Finca La Barca es la excelencia en la elaboración de aceite de oliva ahumado. Este es la base de todos sus productos: alioli, pimientos del piquillo y bacalao, entre otros. Descúbrelos en esta selección ideal para los amantes del gourmet.

#### ESTE PACK INCLUYE



Aceite de oliva ahumado Finca La Barca 250 ml



Pimientos del piquillo asados a la leña Finca La Barca 255 g



Aliali can aceite de oliva shumado Finca La Barca 120 ml



Bacalao asado a la brasa con ajo en aceite Finca La Barca 120 g



Salsa picante ahumada La Chinata 100 ml

965 989 299

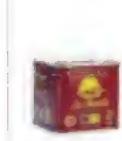

Pimentón ahumado dulce La Chinata 70 g



Bonito del norte Ortiz en aceite de oliva 220 g



Cristalinos integrales Espiga Blanca 120 g





Mini chapata de olivas gourmet Espiga



Marqués de Cáceres Excellens Blanca 80 g Reserva 2018















www.club-viajar.es

INFORMACIÓN Jueves, 19 de septiembre de 2024

### Evento. Sostenibilidad



#### ACCIONA OPEN DE GOLF DE MADRID

## Un evento con impacto medioambiental positivo

A pocos días de que dé comienzo el torneo, se ha celebrado una mesa de expertos en Madrid bajo el título «Golf: un deporte descarbonizado»

El próximo 26 de septiembre dará comienzo el ACCIONA Open de Golf de Madrid y para ir calentando motores, se ha celebrado en la capital una interesante mesa de expertos organizada por Prensa Ibérica con el patrocinio de ACCIONA, para demostrar que el golf puede ser un deporte descarbonizado.

Joaquin Mollinedo, director general de RRII, Comunicación y Marca de ACCIONA ha sido el primer ponente en tomar la palabra, señalando que la intención de ACCIONA, más allá de ser patrocinador del torneo es 'definir un plan de medidas sostenibles que puedan aplicarse para hacer un evento diferencial en el mundo del golf'.

ACCIONA, lider mundial en la provisión de soluciones regenerativas para una economía descarbonizada, patrocina desde el año 2021 este torneo que organiza Madrid Trophy Promotion con un compromiso claro, que 'el impacto del evento sea positivo', tal y como ha indicado Mollinedo. Para ello, cada año se aplican medidas especificas en ámbitos de movilidad, circularidad de materiales, control de emisiones o gestión del agua, con el objetivo de que el ACCIONA Open de Golf de

Madrid sea conocido a nivel mundial no solo por su nivel deportivo sino por el impacto positivo que puede generar.

Hasta la presente edición, una de las medidas básicas que se ha llevado a cabo ha sido la compensación y reducción de las emisiones de carbono, para que el entorno medioambiental y la atmósfera estén más limpias que antes de celebrarse el torneo. Para ello, primero se han medido las emisiones y luego se han aplicado soluciones restaurativas basadas en la naturaleza, como la plantación de árboles; de hecho, ya se han plantado más de 7.000 vinculados al evento, de los cuales unos 3.000 están situados en el campo de la Real Federación Espanola de Golf.

La principal novedad de esta edición del ACCIONA Open de Golf de Madrid es, según Mollinedo 'que sea water positive'. Para ello se va a medir el consumo hídrico del evento y se va a compensar con la generación de agua desalada a través de alguna de las instalaciones de AC-CIONA incrementando en un 10 % esa producción respecto al consumo del torneo, dedicando ese recurso nuevo para sofocar ámbitos de estrés hídrico.

#### Jugadores neutros en carbono

Todos los expertos participantes en la mesa 'Golf: un deporte descarbonizado' han coincidido en la importancia de que los deportistas se impliquen y muestren su compromiso con la sostenibilidad, ya que son espejos en los que se mira la sociedad. Este año, además, el ganador del Acciona Open de Golf de Madrid, recibirá un simbólico galardón que le permitirá compensar sus propias emisiones de CO, durante los próximos 10 años. 'Nosotros medimos las emisiones sobre estándares de comportamiento que puede llegar a producir un jugador de golf con su caddie y sus desplazamientos', indica Joaquin Mollinedo. 'Estas emisiones se multiplican por 10 (años) y se compensa o bien con créditos de carbono en nuestras instalaciones o bien con medidas basadas en la naturaleza, como replantando árboles'.

Otro de los invitados a esta mesa de expertos, Jorge Sagardoy Fidalgo, director gerente de la Real Federación Española de Golf, ha ofrecido datos muy significativos como que España es lider en el uso de agua reciclada en los campos de golf en Europa. 'En Madrid hay un anillo morado del Canal de Isabel II donde nos conectamos todos los campos y regamos con agua reciclada que pagamos al canal y es agua que se tira', ha señalado como ejemplo. Además, ha destacado durante su intervención que 'el golf siempre está invirtiendo en nuevas tecnologias, en eficiencia energética, en cómo puede usar mejor el agua y, en definitiva, en

sostenibilidad'.

El tercer experto, Gerard Tsobanian, CEO Madrid Trophy Promotion y presidente de ACCIONA Open de España se ha mostrado muy comprometido con la descarbonización del evento. Para ello es importante establecer cada año nuevas medidas adicionales mientras se van consolidando las adoptadas hasta ahora. Y, entre sus nuevos retos, destaca, por ejemplo, el uso de fertilizantes bio que 'ya existen, pero tenemos que empezar a utilizar'.

#### **OPINIONES**



Joaquín Mollinedo

Director general de RRII, Comunicación y Marca de Acciona

«Hay que destacar la unidad en el golf y el gran secreto es que vamos todos juntos en la misma dirección para progresar en sostenibilidad»



Jorge Sagardoy

Director gerente de la Real Federación Española de Golf

«Todos tenemos la aspiración de que este evento se convierta en un referente a nivel mundial no solo de excelencia deportiva sino de compromiso con ese impacto positivo de la sostenibilidad»



**Gerard Tsobanian** 

CEO Madrid Trophy Promotion y presidente de Acciona Open España

«Es importante establecer cada año nuevas medidas adicionales mientras se van consolidando las adoptadas hasta ahora» Jueves, 19 de septiembre de 2024

### FORO ENERGÍA ODS 7 - Energía limpia y accesible

## El sector reivindica la soberanía energética de la Comunidad Valenciana

Numerosos expertos del ámbito energético valenciano desgranan el potencial de las renovables en la segunda edición del Foro de Energía organizado por Levante-EMV, Información y El Periódico Mediterráneo

J. VIDAGAÑ, C. GARCÍA Y J. BARTUAL

La auspiciada transición energética y la búsqueda de nuevos tipos de fuentes de energía sostenibles que contribuyan a acelerar la descarbonización de la economía centraron los debates y ponencias en la segunda edición del Foro de Energía en la Comunidad Valenciana organizado por Levante-EMV, INFORMACIÓN y El Periódico Mediterráneo, con la colaboración de Statkraft, Grupo Gimeno, Iberdrola, Endesa, X-ELIO, PreZero, Genia, Grenergy, Valfortec, Mattecoy BP, en la que se los distintos actores insistieron en la reivindicación de la soberanía energética de la Comunidad Valenciana.

La sede de la Fundación Bancaja en València acogió ayer este acto que estuvo moderado por la directora de Relaciones Institucionales de Prensa Ibérica en València, Silvia Tomás, y que contó con la participación de representantes de la administración pública y del sector privado ligados al ámbito energético. El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, fue el encargado de inaugurar la jornada y lo hizo declarándose abiertamente «independentista» a nivel energético: «Nuestra soberanía energética es indiscutible. Tenemos la capacidad y vamos a por ello».

El líder del Consell valoró las fortalezas de la Comunidad Valenciana para avanzar en la transición energética: «No podemos desaprovechar la oportunidad de reforzar esta industria y que la Comunidad Valenciana lidere el cambio energético». En este sentido, destacó la creación de un hub de empresas industriales en materia de energía renovable, «de la que pronto tendremos muy buenas noticias», y la construcción de la mayor empresa de hidrógeno verde en España, que se ubicará en Castelló.

Tras la apertura institucional se celebró la primera mesa redonda, que versó sobre la situación actual de las nuevas energías en la Comunidad Valenciana y que estuvo moderada por el director del periódico INFORMACIÓN, Toni Cabot. En ella participaron el presidente de Avae-



Toni Cabot, Juan R. Gil, Nuria Montes, José Luis Valencia, Carlos Mazón, Vicente Martínez, Enrique Simarro y Silvia Tomás, ayer en el Foro de Energía.

«La energía es un concepto global que involucra todos los modelos de negocio. Nuestra estrategia es multisectorial»

GUILLERMO BERLANGA, GRUPO GIMENO

«Estamos en un proceso de transformación con el objetivo de alcanzar las emisiones netas cero en el año 2050, o antes»

ESTRELLA JARA GALÁN, BP

«Las centrales hidroeléctricas de bombeo son el complemento ideal de la energía solar y la energía eólica»

JOSÉ NAVARRO, IBERDROLA

«Se han autorizado 1.078 megavatios de proyectos de renovables, multiplicando por diez lo que teníamos»

MANUEL ARGÜELLES, GENERALITAT VALENCIANA

sen, Marcos Lacruz; el presidente del Clúster de la Energía CV, Ricardo Romaguera; y el representante del Instituto Universitario de Investigación de Ingeniería Energética de la Universitat Politècnica de València (UPV), David Ribó.

Prácticamente todos los ponentes coincidieron en el análisis: hay que aprovechar la oportunidad de las renovables y que la Administración reme en el mismo sentido. «Es la última oportunidad que tiene la C. Valenciana para ponerse en sintonía con las políticas europeas», anunció Lacruz, a lo que Romaguera profundizó: «El principal problema es la tramitación de expedientes». Por su parte, Ribó puso énfasis en un modelo que beneficie a toda la sociedad. «Tenemos que correr con las renovables mientras levantamos la vista para ver hacia dónde varnos».

A continuación fue el turno de las ponencias a cargo de voces autorizadas como el director de I+D+i y Mejora Continua del Grupo Gimeno, Guillermo Berlanga, quien abordó el papel de la transición energética como palanca de crecimiento en la compañía a través de su estrategia multisectorial: «Nuestros pilares son el desarrollo del biogás, la fotovoltaica, el hidrógeno, generar CO2 de forma pura o la innovación».

F. Bustamante / J. M. López

Tras él, intervino la Head of Communications & External Affairs de BP, Estrella Jara Galán, quien señaló que el objetivo de la compañía es «alcanzar las emisiones netas cero en el año 2050, o antes». Estrella Jara identificó los biocombustibles, el hidrógeno verde y la electrificación como los tres grandes motores de crecimiento en la estrategia de descarbonización de BP. «En los últimos años hemos multiplicado por diez la inversión en estos tres pilares y tenemos el objetivo de alcanzar el 50 % en 2030».

En tercer lugar participó el José Navarro, responsable de mantenimiento Generación Mediterráneo de Iberdrola, quien realizó una poJueves, 19 de septiembre de 2024



### ENFORMACIÓN Mediterráñeo Gimeno PIRO MELIO ASON DE LO A

#### REACCIONES

«Las energías renovables son la solución a los problemas del sector primario»

GUILLERMO ROTH DAMAS, STATKRAFT

«Estamos gestionando instalaciones con producción de biometano desde hace más de 9 años»

JAVIER CEPEDA GONZÁLEZ, PREZERO

nencia sobre las centrales de bombeo, «el complemento perfecto a la solar y la eólica», sostuvo. Navarro expuso el ambicioso plan de expansión de esta energía renovable, con cinco nuevas plantas futuras.

La primera parte de la jornada finalizó con la ponencia institucional del director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, Manuel Argüelles, quien expuso los planes de su departamento que han permitido «controlar la bomba» heredada por el bloqueo de tramitación de expedientes y encauzar el futuro: «Hemos creado un marco legal amable y actualizado, y esta comunidad ahora también es amable con los proyectos estratégicos porque necesitan energía». Aseguró que se han autorizado ya 1.078 megavatios, «multiplicando por diez lo que teníamos cuando llegamos». E hizo autocrítica con el sector «porque necesitamos comunicar mejor los beneficios para la sociedad de las renovables».

#### Oportunidades

La jornada se reanudó tras una breve pausa con la intervención del subdirector de Statkraft en España, Guillermo Roth Damas, quien centró su discurso en las energías verdes y el sector primario. De esta manera, Roth señaló el conjunto de oportunidades que suponen las renovables, como son mitigar el cambio climático o la soberanía alimentaria y energética, entre otras. «Son la solución a sus problemas. Hay que ayudar al sector primario a que desplace el consumo de combustibles fósiles y a controlar el coste energético», defendió.

Tras ello tuvo lugar la segunda

mesa redonda, en la que se analizaron las nuevas energías y las claves para la atracción de empresas. Moderada por el director de Levante-EMV, José Luis Valencia, contó con la participación de José Vicente Anaya, alcalde de Ayora; Antonio Moset, responsable de Operación y Mantenimiento Solar de Endesa; Fidel Roig, CEO de Valfortec; y Pablo Otín, CEO de Grenergy.

Gran parte de la charla versó en tomo al cierre anunciado de la central nuclear de Cofrentes. «Sí, desgraciadamente, cierra la central en 2030, vamos a tener un problema para abastecemos de energía», recalcó Anaya; sin embargo, el resto de ponentes coincidieron en señalar que existen soluciones para sustituirla con otras fuentes de energía. «Soluciones hay y pasan por las energías renovables y el almacenamiento», apuntó Pablo Otín, algo a lo que se sumó Fidel Roig: «Las empresas tenemos capacidad y experiencia para hacerlo». Por su parte, Antonio Moset indicó que «hay un mercado de autoconsumo que es fundamental, es una necesidad».

La última ponencia estuvo a cargo del gerente de Energía de PreZero, Javier Cepeda González, quien 
analizó la valorización energética de 
los residuos. «Es una alternativa real. No es el futuro, es ya una realidad. 
Nosotros estamos gestionando instalaciones con producción de biometano desde hace más de nueve 
años y los datos del año pasado revelan que generamos unos 900 gigavatios, esto es, la energía que consume una ciudad como Castelló», 
señaló.

La jornada finalizó con una tercera mesa redonda moderada por Ángel Báez, director de El Periódico Mediterráneo, que se centró en el impulso del hidrógeno verde y el biometano. En ella participaron José Manuel Sanchis, responsable de Comunicación y Marketing de Matteco; Guillermo Alomar, Senior Advisor de Baleària; Gabriel Butler, CEO de Genia Bioenergy; e Ignacio Casado, director de Marketing y Comunicación del ITE.

Los ponentes coincidieron en afirmar que hacen falta «proyectos valientes» para acelerar la implantación de estas energías alternativas. «Debemos fomentar la colaboración público privada», señaló Ignacio Casado. En este sentido, Gabriel Butler reivindicó que son necesarias más licencias para aprovechar toda la capacidad que hay en la Comunidad Valenciana; mientras que José Manuel Sanchis pidió «ayudas especiales» para las empresas que están en procesos de I+D de escalado industrial. Por su parte, Guillermo Alomar celebró los avances en materia tecnológica para lograr que estas energías sean asequibles.



El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ayer, durante su discurso en el Foro de Energía.

#### **Apertura institucional**

## Mazón: «Me declaro un independentista energético»

El presidente de la Generalitat destaca el potencial de la Comunidad Valenciana para liderar la transición energética

JAUME VIDAGAÑ

El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, inauguró la segunda edición del Foro de Energíade la Comunidad Valenciana, organizado por Levante-EMV, INFORMACIÓN y El Periódico Mediterráneo, haciendo hincapié en el papel «estratégico» que supone la celebración de este tipo de jornadas.

En primer lugar, Mazón recalcó que «cada generación ha tenido que afrontar uno o varios retos y poner lo mejor de su parte para superarlos —y añadió—. Ala nuestra le toca lidiar con las consecuencias de dos siglos de industrialización mediante el uso de combustibles fósiles».

En este punto, el presidente de la Generalitat Valenciana abogó por buscar fuentes de energía sostenibles y asequibles. «El uso del sol como fuente de energía era una quimera hace unos años y se consideraba que la energía renovable tan solo podía ser complementaria al petróleo». En opinión del presidente, esto «condenaba a España y, principalmente, a la Comunidad Valenciana a la dependencia energética perpetua y a una vulnerabilidad inasumible

para su tejido productivo».

En este sentido, Mazón recalcó que «la solución es la soberanía energética»: «Las economías que no cuentan con recursos energéticos propios son muy vulnerables».

#### Acelerar los proyectos

Según Mazón, la Comunidad Valenciana ha sufrido «un retraso considerable» en los últimos años en la instalación de parques foto-

#### «El mayor reto de esta legislatura es acelerar los cientos de proyectos que hay paralizados»

voltaicos. «El Consell se ha encontrado con cientos de expedientes paralizados por diferentes motivos», advirtió.

En este sentido, el presidente de la Generalitat Valenciana recalcó que «el mayor reto al que nos enfrentamos durante esta legislatura es sacar adelante estos proyectos». Para ello, el Consell ha puesto en marcha el Plan Simplifica, cuyo objetivo prioritario es reducir los tiempos de espera y simplificar la burocracia.

Durante la última parte de su intervención, Carlos Mazón apuntó que «vivimos en un trozo del mundo sin petróleo ni gas, pero con sol en abundancia». Al respecto de ello, recalcó que «tenemos que reforzar aún más este sector. No podemos desaprovechar la oportunidad de reforzar esta industria y que la Comunidad Valenciana lidere el cambio energético».

Para ello, Mazón instó a favorecer la creación de un hub de empresas industriales en materia de energía renovable; y añadió que «pronto tendremos muy buenas noticias al respecto de ello».

Como ejemplo, Mazón señaló la construcción de la mayor empresa de hidrógeno verde en España, que tendrá lugar en Castelló. «Contamos con los elementos necesarios para convertimos en la región española líder en el sector energético, a pesar de estar en la cola a día de hoy», aseguró. Además, advirtió de que «quien mejor se adapte a la transición energética liderará el futuro»; en este sentido, «la Comunidad Valenciana tiene muchas ventajas para lograrlo».

Por último, Mazón aprovechó su intervención para declararse abiertamente «independentista», pero no a nivel político ni fiscal, sino a nivel energético: «Nuestra soberanía energética es indiscutible. Tenemos la capacidad y va-

mos a por ello». ■

34 | Economía Información

### FORO ENERGÍA ODS 7 - Energía limpia y accesible

F. Bustamante y J. M. López



José Navarro, responsable de mantenimiento de Generación Mediterráneo de Iberdrola.

## Iberdrola pone el foco en el potencial del bombeo hidroeléctrico

Navarro recuerda que la Comunidad Valenciana cuenta con la estación más grande de Europa en Cortes de Pallás

JOSEP BARTUAL

Las centrales hidroeléctricas de bombeo representan el 17 por ciento de la generación
de energía en la Comunidad Valenciana. Es
una renovable con futuro y clara vocación de
expansión, gracias a la actualización de centrales convencionales y la construcción de
nuevas. Para hablar de este modelo, el Foro
de Energía contó con José Navarro, responsable de mantenimiento de Generación Mediterráneo de Iberdrola, quien aseguró que
el bombeo de agua es «el complemento
perfecto a la solar y la eólica».

«Es una energía firme, renovable y rápida», comenzó su ponencia Borja González sobre las centrales hidroeléctricas de
bombeo, y aseguró que esta tecnología en
la que se reutiliza el agua mediante un circuito cerrado «añade que hace gestionables otras energías y que, además, es independiente de los periodos de sequía». Como dato, Navarro dio uno desconocido para la mayoría de la población: «La estación
de la Muela tiene una potencia equivalente a una central nuclear y media como la de
Cofrentes».

El responsable de Iberdrola recordó que la estación de bombeo de la Muela, en Cortes de Pallás, «es la más grande de Europa» y que los números demuestran que es «un complemento perfecto a la solar y la eólica». José Navarro enumeró los retos que tiene la compañía por delante: «En primer lugar, el desarrollo del territorio y agilizar las licencias; y en segundo lugar, necesitamos desarrollar la red».

Sobre los proyectos que está desarro-

llando Iberdrola con esta tecnología renovable, José Navarro detalló que están inmersos en dos tipologías de proyectos. «Por una parte tenemos las actualizaciones de centrales actuales. ¿Qué significa eso? Que centrales convencionales las estamos convirtiendo en centrales de bombeo, como Valparaíso, Torrejón o Valdecañas. Lo que hacemos es transformar la central porque por la misma central sube y baja el agua con una turbina y se bombea».

Por otra parte, explicó que tienen en cartera nuevos proyectos de estaciones de bombeo. «Tenemos en cartera hasta cinco proyectos de bombeo, como Alcántara o La Muela III. En esta última tenemos 508 me-

#### «Es una energía firme, renovable y rápida, que no depende de los periodos de sequía»

gavatios y estamos hablando de producir cinco gigavatios».

José Navarro también explicó que las centrales de bombeo «son como una gran batería». «Es decir, esa capacidad de poder turbinar y producir esa gran cantidad de energía tan rápido es equivalente a una gran batería», señaló. Para ello deben ampliar el depósito de agua de La Muela. «Un depósito que, para que os hagáis una idea, tiene 100 campos de fútbol en superficie». Por último dijo que se tardan seis años en el plazo de construcción de la central, con la que se pretende generar un empleo de 8.750 personas con unas inversiones de 850 millones de euros. •

# BP multiplica por diez la inversión en biocombustible, hidrógeno verde y electrificación

Estrella Jara señala que el 70 % de las emisiones en este sector son en vuelos de alto radio para los que no hay alternativa

JAUME VIDAGAÑ

«Nuestro objetivo es alcanzar las emisiones netas cero en el año 2050, o antes». Así se presentó Estrella Jara Galán, Head of Communications & External Affairs de BP, en su intervención durante la segunda edición del Foro de Energía de la Comunidad Valenciana. La representante de BP señaló que la compañía se encuentra actualmente inmersa en un proceso total de transformación, desde lo que era una compañía internacional de petróleo a una compañía de energía integrada.

Acontinuación, Estrella Jara Galán identificó los biocombustibles, el hidrógeno verde y la electrificación como los tres grandes motores de crecimiento en la estrategia de descarbonización de BP. «En los últimos años hemos multiplicado por diez la inversión en estos tres pilares —que en 2019 apenas representaban el 3 % del capital — y tenemos el objetivo de alcanzar el 50 % en el año 2030».

En este punto, Estrella Jara puso como ejemplo de esta nueva estrategía la transformación de su refinería en Castelló en un centro de energía integrada a través de la producción de hidrógeno verde y de biocombustibles, con el uso también de energías renovables.

Durante su intervención, Estrella Jara explicó que los biocombustibles «juegan un papel fundamental» en la descarbonización

#### BP impulsará el proyecto más grande de hidrógeno verde en España, con un total de 25 megavatios

de sectores que son muy difíciles de electrificar, como el de la aviación. «El 70 % de las emisiones que se generan en este sector son en vuelos de alto radio, para los que no existe una alternativa de transporte —añadió— . El combustible sostenible de aviación es la solución a escala real para poder descarbonizar este sector».

Respecto al hidrógeno verde, la ponente presentó el que próximamente será el proyecto más grande de hidrógeno verde en España, con un total de 25 megavatios, en el que trabajan conjuntamente BP e Iberdrola, con la colaboración del ITE. «Nuestro objetivo es sustituir el hidrógeno gris (que es de origen fósil) por hidrógeno verde, con lo cu-



Estrella Jara, Head of Communications de BP.

al descarbonizamos parte de nuestras operaciones», apuntó.

Se trata del primer proyecto del Clúster del Hidrógeno de la Comunidad Valenciana, una iniciativa que está liderada por BP y apoyada por la Generalitat Valenciana, con la que se espera la producción de cerca de 2.800 toneladas de hidrógeno al año, que contribuirán a reducir 23.000 toneladas de emisiones de CO2 al año, que equivalen a lo que emiten 5.000 vehículos al año.

Por último, respecto a la electrificación, Estrella Jara apuntó que «en BP pensamos que todo aquello que se pueda electrificar debería electrificarse». Por ello, BP ha constituido una joint venture con Iberdrola para precisamente hacer el despliegue de una infraestructura de recarga rápida y ultrarrápida en España y Portugal. «Nuestro plan es desplegar 11.000 puntos de recarga en España y Portugal antes del año 2030, ya que obviamente nuestra red de estaciones de servicio tiene un papel importantísimo».

Como conclusión, la Head of Communications & External Affairs de BP explicó que, en este contexto de transición energética, «realmente pensamos que tenemos que seguir invirtiendo en el sistema energético actual y en el sector energético del futuro para poder disponer de una energía limpia y asequible». INFORMACIÓN Jueves, 19 de septiembre de 2024



F. Bustamante y J. M. López

# «Estamos en torno al 0,2 % de ocupación de los suelos agrícolas útiles»

«Las energías verdes son la solución a sus problemas», defiende Guillermo Roth, subdirector de Statkraft en España

CANDELA G. LAGUNA

Guillermo Roth Damas, subdirector de Statkraft en España, centró su ponencia en defender las oportunidades que suponen las energías verdes para el sector primario. En un contexto actual, marcado por la crisis climática y geopolítica, así como por la volatilidad de los precios, las renovables son la respuesta. Y estas se implantan principalmente en los entornos rurales, donde se encuentran los recursos necesarios.

«Venimos escuchando que se está produciendo una ocupación irracional o desordenada del terreno por parte de las instalaciones renovables. Sin embargo, estamos en torno al 0,2 % de ocupación de los suelos agrícolas útiles. Y lo que se espera es que para 2030, si se cumplen los objetivos, la ocupación sea del 0,43%. Son porcentajes nimios. No hay una dicotomia renovables o sector primario. Los dos van a coexistir. La implantación de energías renovables no pone en riesgo al sector primario», compartió Roth. La cuestión es, añadió, que además de los recursos como el sol o el viento, otra de las variables para la implantación de este tipo de energía es la existencia de una infraestructura eléctrica, lo que provoca que el desarrollo de los proyectos se concentre en algunas ubicaciones concretas. «Ahí es donde se está produciendo un conflicto y donde debernos poner el foco. Hay que buscar la coexistencia en esas zonas», apuntó.

El subdirector de Statkraft en España continuó recordando que el sector primario está «estrechamente vinculado» y «muy expuesto a la evolución de los mercados y los costes energéticos». Como ejemplo, citó el agua, con el consumo que supone extraerla de los pozos o trasvasarla de una región a otra; los fertilizantes o la cadena de refrigeración y de transporte. «El sector primario no puede ponerse de espaldas al sector energético. Hay que hacerles ver que las renovables son la solución a sus problemas y a sus riesgos y ayudarles a que desplacen el consumo de combustibles fósiles y a controlar el coste energético», afirmó.

De esta manera, Roth enumeró todas las oportunidades que suponen: mitigación del cambio climático, disponibilidad de energía competitiva y estable, reducción de costes energéticos, soberanía alimentaria y energética, innovación y desarrollo, y colaboración y sinergias. Respecto a estas dos últimas cuestio-

#### «No hay una dicotomía entre renovables y sector primario. Los dos van a coexistir»

nes, subrayó que, en la Comunidad Valenciana, desde Statkraft, mantienen «una comunicación fluida, transparente, honesta y leal con todo el sector primario y con las comunidades locales, buscando que la llegada de las renovables sirva de revulsivo para fomentar el desarrollo económico y social en la zona». Algunas de las iniciativas por las que han apostado son el uso múltiple del suelo, no solo para generar energía fotovoltaica, sino también para ganadería o cultivos, un proyecto en el que colaboran con la Universitat Politècnica de València; la modernización de estructuras agrarias; o, junto a la Asociación Valenciana de Agricultores, están trabajando en la coinversión del sector primario en proyectos energéticos. ■

F. Bustamante y J. M. Löpez



Guillermo Roth Damas, subdirector de Statkraft en España, durante su ponencia.



El director de I+D+i y Mejora Continua del Grupo Gimeno, Guillermo Berlanga, ayer.

## «El biogás es uno de los principales vectores que se está abriendo paso»

Guillermo Berlanga, director de I+D+i de Grupo Gimeno valora el trabajo de su compañía en el ámbito del CO2

J. B. ROIG

¿Cómo se afronta el reto de la transición energética desde una empresa multisectorial? El director de I+D+i y Mejora Continua de Grupo Gimeno, Guillermo Berlanga, abordó esta cuestión como palanca de crecimiento en la compañía. «Estamos estructurados en 11 áreas de negocio muy diferenciadas: gestión del agua, medio ambiente, energía o tecnología, y para nosotros la energía es un concepto global que abarca a todas nuestras unidades de negocio», comenzó Berlanga que, sin embargo, puso el acento en las áreas del ciclo del agua, medio ambiente y energía, «que es donde estamos desplegando toda nuestra estrategia». Para el responsable de Grupo Gimeno, ahora tienen «un puzle muy potente» a la hora de ofrecer una «propuesta de valor integral» en todo lo que tiene que ver con la energía.

Los pilares energéticos en los que se asienta el Grupo Gimeno son de los más robustos de la economía. Así Berlanga detalló que uno de ellos es el biogás. «Todos somos conscientes de que es uno de los principales vectores energéticos que ahora mismo se está abriendo paso también con mucho retraso con respecto a otros países en España. Y ahí estamos aprovechando todo el conocimiento que veníamos atesorando», defendió.

Otro pilar es la fotovoltaica. «Históricamente hemos trabajado mucho en todo lo que tiene que ver con renovables en la parte domiciliaria, pero estamos ahora principalmente creciendo también en cliente industrial», señaló el director de innovación del grupo, que también se refirió al hidrógeno como una de las líneas estratégicas, especialmente en el campo del agua, a a través de Facsa.

«Estamos trabajando también desde la parte de innovación en el ámbito del CO2. En algunos casos lo vamos a producir de forma bastante pura», aseguró Guillermo Berlanga, quien puso como ejemplo la planta de Montes de Toledo, en la que in-

«Hemos apostado por hacer una electrificación al 100 % del muelle del puerto de Castelló»

yectarán a la red eléctrica 40 gigavatios de potencia, pero también desarrollarán fertilizantes o biocombustibles. Por lo tanto, una apuesta clara por la economía circular.

#### Intensivo

Por otra parte, el director de I+D+i y Mejora Continua de Grupo Girneno avanzó el proyecto que desarrollan en la dársena sur del puerto de Castelló. «Hemos apostado por hacer una electrificación al 100 % del muelle. Nosotros actualmente estamos haciendo un uso bastante intensivo de combustibles fósiles y estamos ya empezando a electrificar, también con una propuesta de valor que es la incorporación de un sistema que básicamente da la posibilidad a los buques de que cuando lleguen puedan utilizar energía eléctrica para poder operar», explicó.

36 Economía Información

## FORO ENERGÍA ODS 7 - Energía limpia y accesible

## Argüelles: «Ahora la Comunidad es amable con las renovables»

El director general de Energía asegura que en un año se han autorizado 1.078 megavatios de energía, «multiplicando por diez lo que teníamos»

JOSEP BARTUAL

El director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, Manuel Argüelles, puso en valor el trabajo de su departamento en apenas un año para desatascar la tramitación de licencias para proyectos de renovables, el principal problema al que se enfrenta al sector, con 420 peticiones pendientes del «ok» de la administración para desarrollar sus negocios.

«Que la Comunidad Valenciana está a la cola en desarrollo de renovables es indiscutible. Ahí están los números. Lo primero que había que hacer era un marco normativo amable y actualizado y ese fue mi principal esfuerzo, escuchando a todos», comenzó su intervención en el Foro de Energía.

El principal objetivo de su iniciativa política «era convertir la Comunidad Valenciana en territorio amable para las renovables», aseguró Argüelles, que aseguró que



El director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana, Manuel Argüelles, durante su discurso.

están «en camino», y que esto incluye también los proyectos estratégicos «porque necesitan energía». «Antes, distintas direcciones generales opinaban de manera diferente y eso ya no pasa», defendió sobre el nuevo Consell. «Había un tapón descomunal en los expedientes, pero van bajando los números, se han autorizado ya 1.078 megavatios, multiplicando por diez lo que teníamos», manifestó el director general de Energía.

En ese sentido, Argüelles dijo

que están «intentando ser pragmáticos y no dogmáticos». «Hablamos de que la inversión exige energía barata, como pidió Power-Co, quien no hubiera venido a Sagunt sin esa condición», aseguró.

«La energía es la que nos per-

mitirá el progreso y el desarrollo, pero siempre va ligada a un aumento de la energía. Desde la guerra de Ucrania nos demuestra que nuestra independencia energética es absolutamente imprescindible, es una necesidad vital», manifestó Argüelles en clara sintonía con el presidente Carlos Mazón.

También tuvo tiempo para hacer autocrítica. «Tenemos que invertir mucho más esfuerzo en comunicar. Tenemos que explicar mejor las cosas», dijo sobre los problemas que algunos proyectos generan en la opinión pública. Aprovechó para exigir «calidad

#### «Antes, distintas direcciones generales opinaban de manera diferente y eso ya no pasa»

documental» a algunos de los proyectos que se presentan para seguir adelante.

El refuerzo de personal de su departamento para desbloquear las licencias fue otro de los asuntos estrella de su intervención, asegurando que en breve se pondrá en marcha el contrato con Tragsa, pero de cara al año que viene «haremos externalización de recursos humanos», anunció. Finalizó enumerando los planes para la eólica, el hidrógeno verde, el biogás, el impulso de la biomasa o la movilidad eléctrica.

F. Bustamante y J. M. López

## Cepeda: «La valorización de residuos es una alternativa real»

«Tenemos que mirar lo que hacen nuestros países vecinos» en Europa, como Francia o Alemania, señala el gerente de Energía de PreZero

CANDELA G. LAGUNA

Javier Cepeda González, gerente de Energía de PreZero, desarrolló su intervención sobre la valorización energética de los residuos, en un contexto en el que la normativa europea exige reducir el envío a vertederos. «Es una alternativa real. No es el futuro, es ya una realidad. Nosotros estamos gestionando instalaciones con producción de biometano desde hace más de nueve años y los datos del año pasado revelan que generamos aproximadamente 900 gigavatios. Esto supone la energía que consume una ciudad como Castelló a lo largo del año. En 2023, producimos el 75 % de todo el biometano que se generó en España», compartió.

Con estas cifras, subrayó que «la gestión de residuos es una fuente de energía», que no debe pasarse por alto. Una energía que, además, es asequible, segura, sostenible y renovable. «Los residuos tienen un poder calorífico muy elevado que nos permiten utilizarlos como sustitutos de los combustibles fósiles», apuntó Cepeda, quien también señaló hacia la economía circular y a la utilización de los recursos disponibles o a la independencia que suponen ya que se gestionan y generan de manera local.

Respecto a los objetivos establecidos por la UE, el gerente de Energía de PreZero expuso que España se sitúa bastante lejos de los coeficientes marcados para 2025 y 2035 para minimizar el residuo que se envía a vertederos y aumentar el porcentaje de reciclado y compostaje. No obstante, valoró el trabajo realizado en la Comunidad Valenciana. «Para el 2025, vais a cumplir los objetivos. Pero vernos que para alcanzar los de 2035 existen unas palancas -como es el caso de la valorización energética- que hasta ahora no se están utilizando», matizó.

«Tenemos que mirar lo que hacen nuestros países vecinos», dijo. En Europa hay más de 600 incineradoras. Solo en Francia suman 131, mientras que en España la cifra asciende a 11. «Estamos desaprovechando una energía que podríamos utilizar», afirmó Cepeda, quien también destacó



El gerente de Energía de PreZero, Javier Cepeda González, ayer.

cómo la tecnología y la normativa han evolucionado hasta el punto de que muchas de estas instalaciones son Net Zero. «Por ejemplo, en la planta de Roosendaal (Países Bajos), estamos recuperando el CO2 de la incineradora para unos invernaderos que están al lado para la floración de los tulipanes», explicó entre otras iniciativas,

como la gestión de las escorias y cenizas para obtener productos de construcción y otras aplicaciones innovadoras. «Tenemos que quitarnos el miedo. Existen unos límites que ya están estandarizados. Se puede llegar al objetivo de emisiones cero. No es una utopía, es algo que ya se está haciendo», concluyó. INFORMACIÓN Jueves, 19 de septiembre de 2024

### ENERGÍA LIMPIA Y ACCESIBLE 🌼

F. Bustamante y J. M. López



Juanjo Mira (Iberdrola), Guillermo Raga (I-DE), José Navarro (Generación Mediterráneo Iberdrola) y Fernando Vázquez (I-DE).

F. Bustamante y J. M. Łópez

F. Bustamante y J. M. Łópez



Ángel Báez, director de El Periódico Mediterráneo, moderó la mesa redonda en la que participaron José Manuel Sanchis (Matteco), Guillermo Alomar (Baleària), Gabriel Butler (Genia Bioenergy) e Ignacio Casado (ITE).

F. Bustamante y J. M. López



Julio Domingo, comercial de Levante-EMV; Laura Fernández (X-ELIO); y José Luis Braulio, director comercial de Levante-EMV.



José Ignacio González (Grenergy), Manuel Argüelles, director general de Energía y Minas de la Generalitat Valenciana; Gabriel Butler (Genia Bioenergy); y Julio Bel (Genia Bioenergy).

F. Bustamante y J. M. Łópez



Pedro Fresco (Avaesen), Regina Monsalve (Comité de Agricultura Ecológica) y Enrique Bayonne (Clúster de Energía).





Eva Olmos, Rodrigo Blanco, Gonzalo Puerto y Pablo Botín acudieron a la jornada en representación de Grenergy.

F. Bustamante y J. M. López



La mesa moderada por el director de Levante-EMV, José Luis Valencia, contó con la participación de José Vicente Anaya, alcalde de Ayora; Antonio Moset (Endesa), Fidel Roig (Valfortec) y Pablo Otín (Grenergy).



David Ribó (UPV), Marcos Lacruz (Avaesen), Ricardo Romaguera (Clúster de Energía) y Antonio García (Capital Verde Europea).

38 | Economía Jueves, 19 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### Movilidad marítima

# Baleària traslada a 6.000 pasajeros en el estreno de su línea Alicante-Argelia

Forman parte de los 1,4 millones de personas que la naviera ha transportado en la operación Paso del Estrecho, en sus conexiones con el norte de África

MIGUEL VILAPLANA

Baleària ha aumentado un 10 % el tráfico de pasajeros y vehículos entre la Península y el norte de África durante la operación Paso del Estrecho respecto el mismo período del año anterior. Del 15 de junio al 15 de septiembre la naviera ha transportado más de 1.400.000 personas y 360.000 vehículos en sus nueve líneas implicadas en la campaña. Una de ellas, que se estrenaba justo este verano, era la que unía Alicante con el puerto argelino de Orán, una conexión a través de la cual han viajado 6.000 pasajeros.

Según explican desde la compañía presidida por Adolfo Utor, durante este período Baleària ha realizado más de 5.000 trayectos, un 5 % más que la campaña del año anterior, en sus conexiones con las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla (Algeciras-Ceuta, Almería-Melilla, Motril-Melilla y Málaga-Melilla), con Marruecos (Almería-Nador, Algeciras-Tánger Med y Motril-Tánger Med) y Argelia (Valencia-Mostaganem y Alicante-Orán).

Para atender la alta demanda concentrada en estas rutas, la compañía marítima ha destinado doce buques, entre ferries y fast



Embarque de pasajeros y vehículos con destino a Argelia desde Alicante.

ferries, lo que representa más de un tercio de su flota.

Mención especial merece la línea entre Alicante y Argelia, que se estrenaba el pasado 3 de agosto. La posibilidad de abrir esta conexión era un objetivo largamente perseguido por la naviera con sede en Dénia, que ve en esta línea entre las dos orillas del Mediterráneo un alto potencial para su modelo de negocio. Sus pretensiones, sin embargo, habían cho-

cado hasta el momento con las reticencias de las autoridades argelinas, que no le concedían los permisos debido a que la compañía estatal de este país, Algérie Ferries, ya realizaba esta ruta. De ahí que su primera conexión se realizara desde València a través de Mostaganem, en lugar de Orán.

La oportunidad surgió cuando se averió uno de los dos barcos con los que operaba Algérie Ferries, lo que propició que Baleària

se movilizara para dar servicio con un flete especial a los pasajeros que se habían visto afectados.

Fue a raíz de esta colaboración cuando finalmente la naviera logró la autorización que estaba esperando, inaugurando la línea el sábado 3 de agosto, cuando partió desde el puerto de Alicante el primero de los barcos con gestión íntegramente a cargo de Baleària. Fue, en concreto, el ferry «Kerry», que partió hacia Orán con su aforo de 700 pasajeros al completo.

La puesta en marcha de esta conexión, además, tenía otro elemento destacado, como era el desembarco de Baleària en el puerto alicantino, donde hasta el momento nunca había operado.

Pues bien, una vez finalizada la operación Paso del Estrecho, y según la información facilitada desde la propia naviera, se han transportado 6.000 pasajeros con origen o destino puerto de Alicante, entre los doce servicios realizados.

El director general de Baleària, Georges Bassoul, ha realizado un balance muy positivo de la operación Paso del Estrecho en su conjunto y ha destacado la competitividad de la oferta comercial, así como la eficiencia operativa. «Hemos revalidado un

Jose Navarro

#### El tráfico de viajeros se ha incrementado en conjunto durante este verano un 10 % con relación a 2023

año más nuestro compromiso con la movilidad internacional en un momento de alta demanda, con un servicio de calidad y fiable e índices de puntualidad muy elevados».

Igualmente, Bassoul ha agradecido la confianza de los clientes y el esfuerzo de los equipos de la naviera, además de «la colaboración de todas las autoridades portuarias y fuerzas de seguridad en unos meses de máxima actividad».

Por otro lado, cabe destacar que en esta Operación Paso del Estrecho ha aumentado el volumen de clientes que reservan a través del canal directo online, aunque las agencias y las taquillas se mantienen como los principales puntos de venta.

INFORMACIÓN

#### **Evento ferial**

### El calzado regresa de Milán con optimismo al aumentar los clientes

El sector provincial, que se ha volcado con este certamen, está redoblando sus esfuerzos promocionales ante la caída del consumo

M. VILAPLANA

La presidenta de la Federación de Industrias del Calzado Español (FICE) y la Confederación Europea del Calzado (CEC), Rosana Perán, ha realizado un balance positivo de

la 98 edición de la MICAM a través de las buenas sensaciones de las empresas participantes y del notable incremento que se ha producido en la afluencia de clientes en la feria del sector de Milán. La representación española ha contado con la presencia de 110 empresas de calzado y 134 marcas, la mitad de la provincia de Alicante.

Unas cifras de participación que para Perán «son motivo de orgullo, ya que nos convierten en el segundo país que más ha expuesto en esta feria, considerada como uno de los eventos más importantes a nivel internacional dentro del sector del calzado». La presidenta



Rosana Perán visitando un stand junto a a la consellera Nuria Montes.

de FICE y vicepresidenta ejecutiva de Grupo Pikolinos ha incidido en que «las opiniones que nos han ido trasladando nuestras empresas han sido buenas en relación con el número de clientes y visitas que han recibido en sus stands durante estos tres días del certamen».

«Venimos -añade- de una situación compleja, condicionada por la inflación y la caída del consumo, que había generado incertidumbre en la industria. A pesar de estos condicionantes, los resultados nos hacen ver el horizonte con cierto optimismo».

INFORMACIÓN Jueves, 19 de septiembre de 2024

#### **EE UU**

#### La Reserva Federal inicia una etapa de recortes de tipos de interés

IDOYA NOAIN Nueva York

Estados Unidos ha empezado ya a poner fin a una era: durante más de cuatro años ha estado luchando contra la inflación con altos tipos de interés. Ayer, la Reserva Federal anunció un recorte de medio punto en el precio del dinero. La bajada se daba por garantizada pero hasta el anuncio había suspense si el recorte sería de un cuarto de punto o medio. Y con la incógnita despejada, los tipos situados en una horquilla de entre 4,75 y 5%, y previsiones de realizar otro u otros recortes por un total de medio punto antes de que acabe el año se abre una nueva etapa.

La decisión no fue unánime y ha tenido un voto en contra, de una gobernadora que quería la bajada más suave (y que representa el primer disenso de un gobernador desde 2005). Pero se ha impuesto la más agresiva. Y apunta a que la Fed ha ganado confianza, aunque en su comunicado el banco central estadounidense también admite que sigue habiendo «incertidumbre» sobre la evolución de la economía. «No estamos en un camino prefijado», declaró después Jerome Powell, presidente de la Fed, al hablar sobre las proyecciones de futuros recortes.

#### Ford Almussafes

### La mitad de la plantilla de motores se queda sin carga de trabajo en octubre

Hasta final de año, el Erte en vigor absorberá el excedente de personal, pero UGT pide una «alternativa» para enero de 2025

JUANMA VÁZQUEZ

Que Ford Almussafes iba a vivir cambios en su estructura productiva hasta la llegada del nuevo modelo multienergía en 2027 era algo esperado. Sin embargo, el anuncio este pasado martes de que se iba a reducir el número de turnos a partir del 14 de octubre en las dos áreas de motores -montaje y mecanizados-supone la constatación de un cambio de paradigma derivado de la reducción de la carga de trabajo que tiene a día de hoy la fábrica valenciana. Una decisión que, en este caso, va vinculada a la pérdida de producción de unidades de potencia EcoBoost que Almussafes hacia hasta ahora para Estados Unidos y que dejará un excedente de alrededor de la mitad de la plantilla que tiene este área actualmente.

Es lo que confirmaro ayer a este diario el líder del sindicato mayoritario en la fábrica (UGT) y presidente del comité de empresa de la planta, Carlos Faubel, quien señaló que es un movimiento «que está dentro de la transición» hacia el futuro modelo, pero que también tendrá implicaciones. No en vano, esa reducción a un turno único en el caso de la sección de montaje y a dos diarios más un «miniturno» nocturno en el de mecanizados dejará hasta final de año -momento a partir del cual tiene que entrar el vigor el mecanismo sin-



Motores en la planta de Ford Almussafes, en una imagen de archivo.

gular de flexibilidad laboral prometido por el Gobierno a Ford- un excedente del 50 % de una plantilla que en esta área de la fábrica ronda las 900 personas. Además, supondrá una rebaja en la fabricación de motores desde los 1.450 diarios que se hacían hasta los 925.

#### Reunión

Dada esa trascendencia en una planta que tiene en marcha hasta final de año un Erte que afecta de manera rotativa a casi un millar de empleados que finalmente no saldrán de las instalaciones de Almussafes tras el ERE, en la mañana de ayer se reunió de manera urgente —como había pedido UGT el martes— la Comisión Observatorio por la Electrificación.

En la misma, cuyo objetivo es «compartir e informar de los avances y las necesidades que se vayan produciendo en la fábrica», se señaló – según explicó la central en un comunicado - que «el excedente definitivo en esta planta [motores] se estima en alrededor del 50 % del personal de producción a partir de enero de 2025». O lo que es lo mismo, que esa mitad sobrante de trabajadores -que hasta final de año estará cubierta gracias al Erte actual-tendrá que contar con una «alternativa para solucionar de la mejor manera esta situación» a partir del próximo año. Un mensaje que apunta directamente al citado mecanismo del Gobierno para dar mayor flexibilidad a Ford hasta 2027. ■

#### Alta velocidad

#### Iryo eleva sus pérdidas en 2023 hasta 79 millones

JOAN BATALLA

La firma de alta velocidad Iryo -cuyo accionariado se divide entre el 45 % que tiene el operador público italiano Trenitalia, el 31% de la valenciana Air Nostrum y el 24% que posee Globalvia - obtuvo el año pasado unas pérdidas de 79 millones de euros, lo que supone ampliar los «número rojos» de 25 millones de euros que registró en el año anterior. Eso sí, en 2022 solo operó durante las últimas semanas del año, mientras que 2023 ha sido su primer ejercicio completo. Es lo que demuestran las últimas cuentas anuales depositadas en el Registro Mercantil, donde también figuran unos ingresos totales de 212 millones de euros, en contraste con los 4,8 millones del año

En las cuentas se muestra que el resultado de explotación también fue negativo, de 67 millones de euros, tras transportar en sus trenes a 6 millones de viajeros en 2023 con una ocupación media (proporción de asientos ocupados en el tren) del 65,7%. Con ello, la compañía concentró un 27% de la oferta ferroviaria de alta velocidad en España (frente a sus competidoras Renfe y Ouigo), aunque su cuota de demanda se limitó al 24%.

#### Campaña citrícola

### Andalucía superará a la Comunidad Valenciana en producción de naranjas al crecer un 22 %

Las explotaciones andaluzas prevén cosechar 1.600 millones de kilos frente a los 1.300 millones por parte de los agricultores valencianos

JOSÉ LUIS ZARAGOZĂ

El sector citrícola de Andalucía pisará aún más los talones al de la Comunitat Valenciana durante la campaña 2024/2025. Así lo constatan los datos de producción esperados a lo largo de esta temporada por sus administraciones autonómicas y que sitúan a las explotaciones andaluzas en una previsión global de agrios de 2,26 millones de toneladas, lo que supone un incremento del 20% en comparación con la época prece-

dente, frente a los 2,67 millones de los campos valencianos, cifra que representa una caída del 7,3%, tal como estiman la Junta de Andalucía y la Conselleria de Agricultura de la Generalitat Valenciana, respectivamente.

Además de acercarse en volumen

total de cítricos, Andalucía volverá a producir más variedades de naranjas que la Comunitat. No ocurrió así durante la temporada precedente debido a la pertinaz sequía del campo andaluz, aunque sí varias veces en la última década- al estimar una cosecha de 1,57 millones de toneladas (+22 % en comparación con la anterior) en esta campaña que acabade arrancar en toda España, frente a 1,26 millones (-2,4%) de la valenciana. El tirón del campo andaluz tiene que ver, a pesar de su menor superficie citrícola (90.180 hectáreas de Andalucía, frente a las 153.867 hectáreas de la Comunidad Valenciana, según datos de 2023 del Ministerio de Agricultura) con el mayor rendimiento de sus explotaciones (de mayor tamaño que las valencianas, donde dominan los minifundios) porque tienen plantadas varie-

dades más productivas y un arbolado más joven.

Según fuentes de la Junta de Andalucía, «habrá una recuperación de cosecha respecto a la campaña anterior como consecuencia del aumento de las precipitaciones en primavera y las dotaciones de riego, que han mejorado notablemente el estado vegetativo de las plantaciones», ha asegurado el secretario general de Agricultura, Manuel Gómez. En el ámbito andaluz, la estimación supone un aumento de un 19,2 % con respecto a la campaña 2023-2024 y, en el territorio nacional, se espera que la comunidad andaluza coseche el 38,8 % de la producción española (5,84 millones de toneladas). La cosecha de la Comunidad Valenciana representará el 45,7 % de la temporada (tres puntos porcentuales menos que la anterior).

Premios Empresa del año Banco Sabadell

INFORMACIÓN OSabadell Levante úbico

Mediterráneo Naturgy ►

J. M. López

# La gala Empresa del Año de Banco Sabadell y Prensa Ibérica premia a ocho compañías

El jurado profesional otorgará los galardones en las categorías de Empresa del Año, Empresario del Año, Empresa Familiar, Sostenible, Innovadora, Internacional y Responsable • El jurado popular elegirá el Premio Startup

J. B. ROIG / SARA GARCÍA

Los premios Empresa del Año Banco Sabadell, junto con Prensa Ibérica, celebran el próximo jueves 26 de septiembre su gala de entrega de los galardones que acredita a ocho compañías valencianas cuya aportación social ha sido muy relevante. GDES, Jesús Navarro (Carmencita), Dacsa, SP Berner, PLD Space, Stadler Railway Valencia, Consum, y Evolving Therapeutics recibirán un merecido reconocimiento en un acto que se celebrará en el hotel Las Arenas de València y que contará con destacadas personalidades, entre ellas a Rebeca Torró, secretaria de Estado de Industria del Gobierno de España; Pilar Bernabé, delegada del Gobierno de España en la Comunidad Valenciana; y Ruth Merino, consellera de Hacienda, Economía y Adminitración Pública. Como no podía ser de otra manera, la gala contará con los principales representantes de Prensa Ibérica, encabezados por su consejero delegado Aitor Moll, y de Banco Sabadell, con Fernando Canós, director General Adjunto y director Territorial Este de la entidad.

Los premios Empresa del Año Banco Sabadell nacen para ser un referente en el panorama socioeconómico de la Comunidad Valenciana. Así, Banco Sabadell, junto con el grupo editorial de Levante-EMV, INFORMACIÓN y Mediterráneo ponen en valor el esfuerzo del tejido industrial de nuestra autonomía y su aportación en la construcción de una sociedad cada día más equitativa, rica y progresista.

#### Reconocimientos

Los Premios Empresa del Año constan de 8 categorías y el jurado ya ha elegido los ganadores en 7 de ellas: premio Empresa del Año; premio Empresa Familiar; premio Empresa Sostenible; premio Empresa Innovadora; premio Empresa Internacional; y premio Empresa Responsable. La última categoría, premio Startup, es ele-



El jurado de los premios Empresa del Año de Banco Sabadell, junto a Prensa Ibérica Comunidad Valenciana, el día de la deliberación.

gido por votación popular.

En todos los casos los premios son honoríficos y el jurado está conformado por diferentes personalidades del ámbito socioeconómico de la Comunidad Valenciana. El requisito indispensable ha sido que las empresas candidatas tengan sede o representación en la Comunidad Valenciana.

#### El jurado

Los miembros del jurado para los Premios Empresa del Año Banco Sabadell en la Comunidad Valenciana lo conforman Fernando Canós, director territorial de Banco Sabadell; José Luis Valencia, director de Levante-EMV; Jesús Gual, secretario autonómico de Economía de la Generalitat Valenciana; José Vicente Morata, presidente de la Cámara de Valencia; Eva Blasco, presidenta de la Confederación Empresarial de la Comunidad Valenciana (CEV); Marta Iranzo, presidenta de la Asociación de Empresarias, Profesionales y Directivas de Valencia (EVAP); Karina Virrueta, jefa de innovación en Startup Valencia; Patrick Tous; gerente de clientes globales en Ubico; y José

Luis Rodrigo, miembro del equipo Zona Mediterráneo de Gases Renovables en Naturgy.

El premio Empresa del Año es un reconocimiento a la creación de bienestar y progreso a partir de la creación de riqueza y de puestos de trabajo. El objetivo de este galardón es reconocer y dar prestigio a la labor de las empresas con sede o de-

Las firmas galardonadas destacan por la construcción de una sociedad equitativa, rica y de progreso

legación en la Comunidad Valenciana como foco de desarrollo social y económico. Los candidatos al galardón son Air Nostrum, MSC, Bertolín y GDES.

Por su parte, en el premio Empresario del Año el jurado tratará de evaluar la actividad del empresario/a en el año en que se valora, ya sean actividades, inversiones, méritos, etc., así como su trayectoria empresarial. Este premio tiene como objetivo fomentar la actitud del empresariado como personas que son fuente de inspiración empresarial. Los nominados son Jesús Navarro, Carlos Bertomeu, Paco Gavilán y María José Félix.

En el premio Empresa Familiar el jurado valorará el compromiso de progresión de la empresa entre generaciones, así como el afán de internacionalizar, diversificar e innovar y la creación de puestos de trabajo y el compromiso con los trabajadores y trabajadoras. El galardón está entre Dacsa, Grefusa, Vicky Foods y Grupo KH.

En la categoría Empresa Sostenible, el jurado ha puesto el foco en el perfil de esas empresas que hayan impulsado el desarrollo y la aplicación de una nueva tecnología que promueva una producción más eco-eficiente. Este galardón reconoce el mérito de las empresas que destaquen por su apoyo al cuidado del planeta y en el sector de la sostenibilidad. Las candidatas son Aquaservice, Valfortec, SPB Berner, Foodiverse.

En el premio Empresa Innovadora, las candidatas deberán acreditar una apuesta clara por la innovación tecnológica, bien en los procesos de producción o en los de gestión. Esta apuesta deberá haber sido especialmente significativa en el último año, habiendo generado notables mejoras en la eficiencia de dichos procesos, en la competitividad de su oferta o en la capitalización de la empresa. Las apuestas son Hinojosa, PLD Space y Matte-

La proyección exterior es sin duda el alma del premio Empresa Internacional, en el que las candidatas son Power Electronics, Stadler, Resuinsa. La apertura de nuevos mercados y las estrategias basadas en la diversificación del negocio a partir de la exportación son los valores que el jurado contemplará principalmente en la concesión de este premio.

El galardón Empresa Responsable es un refuerzo a las políticas de inclusión social y empresarial de la Comunidad Valenciana. Las candidatas son Consum y Saona. Pretende ser un premio ejemplificador

Por último, el jurado popular tiene la missión de otorgar el premio Startup entre EBEALTH3, Mediterranean Agro Technologies, Gravity Wave, Evolving Therapeutics o Ipronics. INFORMACIÓN lueves, 19 de septiembre de 2024

#### JORNADA DE ECONOMÍA CIRCULAR



# Odile Rodríguez de la Fuente y Alex Dakov, conferenciantes del Ecoforum

Ambos profesionales abordarán la necesidad de preservar el entorno desde su experiencia vital • El evento se celebra el 2 de octubre en el Paranimf de la Universidad Jaume I de Castelló

INFORMACIÓN

**EVA COLOM** 

El Paranimí de la Universitat Jaume I de Castelló acogerá el próximo 2 de octubre una nueva edición del Ecoforum, una jornada divulgativa en la que un grupo de expertos en medio ambiente y sostenibilidad, y representantes públicos en ambas materias, analizarán el presente y los retos de futuro a la hora de abordar iniciativas y políticas de conservación del entorno, en defensa del medio y la biodiversidad.

Estrategias y retos empresariales para salvaguardar la salud del planeta será el hilo conductor de esta convocatoria, en la que habrá ponencias, conferencias y mesas redondas que pondrán sobre la mesa todas las acciones encaminadas a lograr un futuro mejor en la lucha contra el cambio climático.

#### Ponentes

La bióloga Odile Rodríguez de la Fuente -hija del afamado divulgador ambientalista Félix Rodríguez de la Fuente- y el experto en 
sostenibilidad Alex Dakov ofrecerán las conferencias centrales de la esperada jornada, en las que 
abordarán diversas temáticas a 
partir de sus respectivas experiencias profesionales y vitales.

Entre los temas que abordará Rodríguez de la Fuente cabe resaltar el cambio climático como el mayor reto de la historia al que se ha enfrentado la humanidad; naturaleza y educación, el cambio nace en las acciones de cada ser humano; el legado de Félix Rodríguez de la Fuente en el campo de la ciencia y la biología; rewilding, el proceso de restauración y regeneración de ecosistemas; o desarrollo rural, como custodio de la naturaleza y sus valores.

Por su parte, Dakov disertará sobre la labor de la ONG Oceanic Global, que pasó de organizar limpiezas en las playas de Ibiza a impulsar la creación del Día mundial de los océanos, así como de la startup Agua NEA, que creó y que ofrece una marca de agua mineral alternativa a las botellas de plástico





Odile Rodríguez de la Fuente y Alex Dakov ofrecerán las conferencias centrales de la jornada que se celebra en al UJI el próximo 2 de octubre.

de un solo uso y con la que emprendió un proyecto sostenible que tiene por objeto proteger el océano y contribuir a la restauración del fondo marino.

El periódico Mediterráneo y la Conselleria de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio de la Generalitat Valenciana organizan la sexta edición del Ecoforum, el foro de la economía circular y la lucha contra el cambio climático, en colaboración con la Diputación Provincial de Castellón, los ayuntamientos de la capital de la Plana, Vila-real, la Vall d'Uixó, l'Alcora y Orpesa, la Universitat Jaume I y una serie de instituciones y empresas de la provincia entre las que cabe resaltar Reciplasa, el aeropuerto y el puerto de Castellón, Iberdrola, bp, FCC Medio Ambiente, Simetría Grupo y Fobesa, entre otras.

El evento organizado por el rotativo castellonense está abierto al público y para participar simplemente tan solo hay que rellenar el formulario que aparece al escanear el código QR que aparece a continuación.

Inscripción
Escanea el QR
para acceder al formulario de inscripción al evento.
Plazas limitadas.





La jornada contará con diversas mesas redondas donde se abordarán temáticas en defensa del planeta.

#### Cita consolidada

#### Un foro fundamental en la lucha contra el cambio climático

El Ecoforum es un foro estratégico ideado para conseguir implicar a las instituciones públicas, empresas, universidad y agentes sociales en las políticas activas para conservar el planeta e invertir en sostenibilidad. La sexta edición se desarrollará durante una única jornada y contará con la presencia del conseller de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio, Vicente Martínez Mus; la presidenta de la Diputación de Castellón, Marta Barrachina; y los alcaldes de Castelló, Begoña Carrasco; Vila-real, José Benlloch; l'Alcora, Samuel Falomir; la Vall d'Uixó, Tania Baños; y Orpesa, Araceli de Moya; además de la rectora de la Universitat Jaume I, Eva Alcón. Jueves, 19 de septiembre de 2024

## Los decibelios del estadio de Florentino

Igual que cada vez hay más manifestaciones contra el turismo, las habrá contra el
ruido. Lo pronostica bien Gay Mercader,
promotor musical catalán con más de
3.000 conciertos a sus espaldas y responsable de que los Rolling Stones, Bob Dylan,
Bruce Springsteen y Patti Smith actuasen
en España por primera vez. Esta cruzada
antidecibelios ya tiene un ejemplo reciente
en la guerra judicial de los vecinos del Santiago Bernabéu, que han forzado al Real
Madrid a suspender los conciertos hasta
abril de 2025, algunos con todas las entradas vendidas.

El club tomó esta decisión el viernes por la noche en medio del silencio de las administraciones madrileñas, al menos en público. Lo hizo por la presión de los vecinos y de los promotores musicales. Los primeros



han presentado una querella por un presunto delito medioambiental contra el Real Madrid y contra su director general, cuya vista se producirá en breve, tras documentar que los conciertos del nuevo Bernabéu incumplen los límites sonoros. Los segundos se quejan de las medidas escudo contra el ruido que ahora exige el club blanco, como la limitación de la potencia máxima y las bandas de frecuencia, que no rebajan el impacto acústico y enervan al público de los conciertos por la mala calidad del sonido.

Cuesta creer que el Real Madrid, que lo primero que tiene que hacer es cumplir la ley, pueda compaginar los deseos de unos y otros y que no vaya a dispararse todavía una tensión que también se vive en ciudades como Barcelona, en la zona del Fòrum, y sus festivales.

El Real Madrid ha de aprovechar este pa-

réntesis musical para determinar si existen soluciones técnicas que permitan que el Bernabéu organice grandes conciertos que encajen en la normativa acústica, algo que parece difícil. Si no es posible, deberá conformarse con otras músicas -como la clásica – y eventos, que, aunque sean menos rentables que las grandes bandas, le permitan lograr ingresos y aplacar a los vecinos. Estos, caricaturizados por parte de la prensa madrileña como ricos votantes del PP, tienen derecho al descanso. Aunque tarnbién cabría esperar de ellos un poco de tolerancia para encontrar alguna ventana temporal y horaria en la que sí pueda haber conciertos. La música es vida.

Gemma Martínez es periodista

## Historia de la autonomía universitaria: derivaciones actuales del concepto

En el panorama actual de la sociedad de Alicante se ha abordado en diversas ocasiones el concepto de autonomía universitaria. Todo ello, teniendo como tema de debate el allanamiento del Consell de la Generalitat Valenciana en el recurso de la Universidad Miguel Hernández contra la aprobación del grado de Medicina en la Universidad de Alicante (UA). Así, por ejemplo, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, expresaba en su parlamento durante el acto académico de inauguración de curso de la UA del pasado 12 de septiembre: «Podéis contar con esta ministra para defender la autonomía universitaria», según escuchamos en el acto y hemos leído en diversos medios. El apoyo para nuestra institución de Morant, por el cargo que ostenta, tiene que ser considerado positivo, aunque la referencia al concepto que abordamos presenta matices que pueden incitar al debate. ¿Bajo esta acepción podemos justificar cualquier decisión de los centros de educación superior sin tener en cuenta el resto de los gobiernos electos de carácter nacional o autonómico? Destierro, por lo tanto, algunos comentarios vertidos en la prensa reciente que hiperbolizan el uso del concepto fornentando la percepción social de que las universidades son entidades aisladas, como «reinos de taifas», porque no lo son, en absoluto, y tienen la obligación de rendir cuentas a la sociedad que las sustenta. Ninguna universidad va, pues, por libre y todas se ciñen a las normativas externas vigentes.

En referencia al uso del término destacado, veamos sus orígenes. La autonomía uni-



versitaria como tal se acuñó a inicios del siglo XX, aunque tiene raíces más antiguas. Surgió en respuesta a las crecientes tensiones entre las universidades y los poderes estatales o religiosos, con el objetivo de garantizar la independencia de las instituciones educativas frente a influencias externas. En nuestro país, con las primeras normativas de Educación Española como el Plan Pidal de 1845 y posteriormente Ley de Instrucción Pública 1857, conocida como Ley Moyano, se reorganizó el sistema educativo del Estado, frenando lo que consideramos en la actualidad la autonomía de las universidades. En medio de las tensiones entre el liberalismo y el conservadurismo de la época, las autoridades buscaban influir en su funcionamiento. Así, el Gobierno central regulaba sus planes de estudio, el profesorado y las cátedras universitarias. Fue en 1918 cuando, con la Reforma Universitaria de Córdoba de Argentina, se consiguió un modelo de liberalización de las universidades que se extendió al resto de América y Europa. En nuestro caso, el Plan Silió de 1919 ya acogió este referente argentino al instaurar la autonomía individual de nuestras universidades y la elección de su rector por el Claustro, si bien duró poco ya que, durante el

franquismo, asistimos al control absoluto en tanto que se designaban todos los cargos universitarios para conseguir de estos unos instrumentos de adoctrinamiento ideológico y social. Con la recuperación de la democracia, todo cambió de nuevo y se recuperó un modelo de gestión propia de cada institución, incorporando muchas más reformas. Una gran diferencia, por ejemplo, como se elige la presidencia de los rectorados, tal como se llaman, en los Estados Unidos de América, donde un Consejo Directivo (Board of Trustees) selecciona el presidente de la universidad, una especie de Consejo Social con representantes internos y externos de la institución.

En nuestro país, desde la Ley de Reforma
Universitaria de 1983, las universidades recuperaron su capacidad de autogobernarse. La
legislación posterior ha mantenido, en mayor
o menor grado, esta tendencia. Con todo, uno
de los errores más comunes en nuestra actualidad es interpretarlo exclusivamente como
una independencia absoluta de estas respecto
a autoridades externas. Las universidades públicas son financiadas básicamente por fondos públicos, con lo que se debe rendir cuentas y cumplir marcos legales y normativos establecidos por el gobierno nacional y el auto-

nómico. La autonomía se refiere a la capacidad de gestionar sus recursos, programas académicos, líneas de investigación y gestión del personal. El Estado sigue teniendo competencias en áreas clave como la acreditación de titulaciones, la evaluación de la calidad y la distribución de la financiación. Del mismo modo, la autonomía universitaria puede considerarse un obstáculo para la eficiencia, debido a la burocratización interna que puede darse en muchas universidades. Los procedimientos internos se vuelven complejos y lentos, lo que puede generar una percepción errónea de que la autonomía genera ineficiencia.

Tal vez en algunas circunstancias se ha enarbolado la bandera de la autonomía universitaria para no asumir responsabilidades. Algo así como un «el problema nos viene de fuera», cuando en realidad el problema nace en la mala gestión interna o en la falta de voluntad por llegar a acuerdos que hagan compatible las decisiones de cada institución con los poderes públicos externos. Debemos, pues, considerar la autonomía universitaria como un equilibrio entre la libertad de gestión y las obligaciones hacia el Estado y la sociedad, que financian y evalúan su funcionamiento. De lo contrario, seguiremos construyendo cortinas de humo que distorsionan la realidad de la cotidianeidad y que impiden analizar a fondo los problemas reales con los que se enfrentan nuestras universidades.

Carles Cortés es catedrático de universidad y escritor

#### INFORMACIÓN

#### REDACCIÓN DE INFORMACIÓN

Voces y Miradas | 43

## Agresiones a médicos y sanidad pública

Para un médico de mi generación, (obtuve mi título de licenciado en el último tercio del pasado siglo) resulta sorprendente y, también preocupante, leer en la portada de la revista de su colegio profesional, Alicante Médico, con gran alarde de tipografía, la entrevista al interlocutor policial territorial sanitario de Alicante, en relación a las agresiones a médicos que, por su frecuencia, constituyen un serio problema.

purante toda mi larga vida profesional jamás he tenido ni una sola amenaza y, por supuesto tampoco agresión de paciente alguno, muy al contrario, múltiples muestras de agradecimiento. El médico actúa, y debe hacerlo, bajo el mandato que establecen los principios recogidos muchos siglos atrás en el juramento de Hipócrates y que concreta nuestro Código de Deontología Médica cuando dice, entre otras muchas cosas, que «El médico está al servicio del ser humano y de la sociedad. Respetar la vida humana, la dignidad de la persona y el cuidado de la salud del individuo y de la comunidad son los deberes primordiales del médico».

Dicho lo anterior, en una sociedad madura, es necesario analizar las causas de las agresiones que se producen, para intentar encontrar la solución.

A esta lamentable realidad actual se ha llegado, en mi opinión, por varias causas como las que enumero y ordeno a continuación:

1.- La Salud y la Enfermedad.

Los avances técnicos pueden llevar a pensar a muchas personas que la salud, estar sano, es un derecho y, como tal, debemos o podemos exigirlo. No importan cómo ní cuánto cuesta, el Estado y quienes le representan, en este caso los médicos, están obligados a conseguirlo. La enfermedad es algo indeseable pero también superable.

2.- El modelo sanitario. El médico precisa, para su formación,





superar una serie de obstáculos, entre otros unas altas calificaciones que dejan en el camino a muchos jóvenes que desearían, por vocación, llegar a ser médicos porque hay una limitación en el número de estudiantes.

El estudiante, para obtener una adecuada formación teórica y práctica, precisa un profesorado debidamente bien formado y el lugar y medios para recibirla.

3.- Los pocos estudiantes que terminan su graduación en la Facultad, tienen que salvar otros obstáculos: un examen MIR que es como una oposición para poder iniciar su formación práctica en aquella especialidad o parcela de la Medicina que le permite la puntuación obtenida en ese Examen MIR, muchas veces no la que desearían. Tras ese periodo reciben un Certificado que les faculta para el ejercicio de la medicina en una determinada especialidad pero, forzosamente, en la sanidad pública que es la que, en teoría, atiende a toda la población en España.

Esta realidad lleva consigo:

- 1.- Que el paciente no pueda elegir ni el médico ni el centro, hospital o ambulatorio, de su preferencia.
- Que el médico no puede organizar su Consulta porque horarios y número de pacientes le son impuestos.
- 3.~ Quede ocurrir que tanto el médico como el paciente vean, el uno al otro, como alguien impuesto y no deseado, requisito necesario para una relación de mutua confianza libremente establecida.

Así las cosas, un paciente que ha esperado varios días para ser atendido por, «para el su importante problema de salud», termine angustiado y expresando su malestar a quien le está atendiendo en ese momento que, ajeno a toda esta burocracia, es tan víctima como él de ese cúmulo de factores.

Pues bien, es en este punto donde, políticos y profesionales, debemos asumir nuestra responsabilidad.

He dicho reiteradamente, en cuanto foros me ha sido posible, que nuestra Sanidad Pública, que yo denominaría nuestra asistencia sanitaria publica, es decir, nuestro modelo, precisa reformas profundas.

Debe empezarse proclamando el derecho a la libre elección de médico y hospital en todo el territorio nacional. (En Alemania, un Estado Federal con múltiples kranken kase, es así). Debemos empezar por las Facultades de Medicina. No puede ser que muchos/as jóvenes españoles tengan que renunciar a su sueño de llegar a ser médico porque los gastos de una Universidad Privada no pueden asumirlos y tampoco se pueden permitir hacerlo en el extranjero. Cuando, como ocurre ahora en Alicante, se pretende haya dos facultades públicas de Medicina, no pongamos palos en la rueda para abortar el proyecto.

No puede ser que solamente ciertos hospitales impartan la formación MIR. Puede, y
debe ser así, que haya hospitales privados y
profesionales con la necesaria y suficiente
formación, para acoger a jóvenes médicos
para recibir una formación que les acredite
para el ejercicio de la profesión de médico en
sus distintas especialidades. Que luego, en
libre competencia, demuestre su formación
y grado de aceptación por sus pacientes y
no, exclusivamente, en una plaza de la Sanidad Pública y en las condiciones actuales.

■

Fausto Gómez Guillén es licenciado y doctor en Medicina

Pere Navarro, director general de Tráfico, regaña muy bien, atemoriza con suma serenidad y transmite la responsabilidad de los actos como Dios lo que te hace sentir en pelota, como Adán y Eva, y guardián de tu hermano como Caín. Fue raro oírle inseguro en Radio Nacional de España con el nuevo límite de la tasa de alcohol en sangre de 0,2 % y defender, sin explicación convincente, que equivale a tolerancia cero. Dos tertulianas defendieron que la tolerancia cero es o y no 0,2. La cerotolerancia, de la que Navarro es paladín en el tráfico, es la medida canónica de la responsabilidad en asuntos de género y no admite 0,2 % de palabra, obra u omisión. La cerotolerancia se ideó para detener chavales negros inciviles y es intransigente, literalista y acontex-

# La guerra del 0,2 %



tual. Gusta ahora.

Del 0,2 % se objetó que perjudica a las mujeres, más sensibles al alcohol por peso y fisiología. Tal agravio sólo se puede subsanar igualando por abajo. El 0,2 % también ha puesto en pie a los desafiantes del Estado que mantienen una guerrilla con la Guardia Cívil de Tráfico y a los defensores de la libertad alcohólica al volante, línea ideológica encabezada por José María Aznar, para quien nadie es nadie para decirle cuánto puede haber bebido al volante. El silencio parcial y la declaración dubitativa de Pere Navarro han dejado hueco a personas que apuntan que puedes dar 0,2 % de alcohol si soplas el alcoholímetro después de usar un colutorio, tomar un jarabe, haber comido con vinagre o bebido un mosto, que oculta algo de alcohol bajo su dulce apariencia. También se apuntó que 0,2 % es un margen tan pequeño que el alcoholímetro puede atribuirlo por error. ¿Es esa la causa de la precaución de Navarro porque que las multas se recurren y hay despachos de abogados que tienen medido el margen de error? Los cerotolerantes son partidarios de que paguen justos por pecadores y los guerrilleros contra el Estado de burlar los límites como sea. Hay una guerra del 0,2 % en los polos. ■

# **Alicante:** Avenida Doctor Rico, 17. 03005 Alicante. 965 989 100. Suscripciones 965 989 111. Redacción: redaccion@informacion.es Redacción web: web@informacion.es Publicidad: publicidad@informacion.es **Elche:** Obispo Tormo, 2. 03202 Elche, 965 450 316. elche@informacion.es **Alcoy:** San Lorenzo, 1. 03800 Alcoy. 965 543 807. alcoy@informacion.es **Ediciones:** provincia@informacion.es / benidorm@informacion.es / elda@informacion.es / vegaba-ja@informacion.es

#### Siguenos en:

Facebook @diarioinformacion Instagram: @informacion.es X: @informacion\_es www.informacion.es

#### Información TV

Doctor Rico, 17. 03005 Alicante. 965 989 100. www.informaciontv.es Correo del departamento comercial: publicidad@informaciontv.es 44 | Voces y Miradas Jueves, 19 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

## Hombres con un contrato sexual para violar

De los creadores de «a ver si ahora las mujeres nos van a imponer un contrato para tener sexo» llega en 2024 «el contrato sexual lo pongo yo», con una cláusula con coartada para poder violar. Miguel Ángel Galán, presidente de la Escuela de Entrenadores, mostró en redes el contrato de consentimiento sexual compartido entre futbolistas de primera división.

El documento recoge que tienen que identificarse las dos partes, marcar el tiempo de la «relación», detallar las actividades sexuales e incluso el «proponente», es decir, él, indica los métodos anticonceptivos. Lo fuerte es el punto seis del documento. Refiere que puede ocurrir sin intención una penetración no consentida, «debido a movimientos involuntarios durante el acto sexual». Es una cláusula de «violación accidental». Una forma de lavarse las manos y un cajón de sastre para todo lo que se quiera justificar. Obvio, este documento no tiene validez. Es papel mojado y el consentimiento siempre es revocable. Pero parece que quieren proteger el privilegio de tener barra libre.

No sé si recuerdan aquel verano de 2022, con el debate de la ley del sí es sí, cuando una televisión creó pánico entre jóvenes varones, que se tragaron el bulo de que las mujeres habían creado un contrato sexual. Dos años después no es un bulo que hombres, en este caso futbolistas, manejan este documento. Todo esto es otra muestra más de cómo nos ven, de cómo nos tratan y de cómo quieren mantener un poder a toda costa. Después de tantos casos no recapacitan, hacen autocrítica o se esfuerzan por cambiar conductas. Quieren que permanezcan e imponerlas.

Ya en 1988 Carole Paternan nos contaba en su libro «El contrato sexual» cómo toda la cultura disponía de una serie de derechos para los hombres y de obligaciones

Es papel mojado y el consentimiento siempre es revocable. Pero parece que quieren proteger el privilegio de tener barra libre



TRIBUNA ANA BERNAL-TRIVIÑO

Héctor Fuentes



sociales para las mujeres. Un dar por hecho, como ha ocurrido con el esposo de Francia que drogaba a su mujer y los más de cincuenta hombres que la violaban. No hacía falta contrato porque ya había un código entre ellos de qué se puede hacer con nosotras. Es más, ahora sabemos que otro de los agresores fue alumno de Dominique Pelicot y le enseñó también cómo drogar a su mujer.

Algunos tienen suerte y no les hace falta

contrato para librarse de una buena. La Audiencia Provincial de Murcia ha llegado a un acuerdo para que proxenetas y puteros de menores, niñas de 14 años, vulnerables y violadas, se relajen. Los proxenetas acudían a discotecas o colegios para captar a las niñas que luego eran explotadas sexualmente. Entre los puteros hay un guardia civil retirado y empresarios de renombre. Era una auténtica red, donde mujeres también eran captoras. Todos se han be-

neficiado de una rebaja de penas porque el proceso judicial se ha demorado 10 años ante la falta de medios suficientes.

No sé si siempre faltan medios, o a veces es solo cuestión de interés por parte de la justicia. Lo digo por el caso de Ana Buza, que no es de violación, pero apareció muerta en una autovía en 2019. Su novio dio hasta cuatro versiones, entre ellas un accidente donde él no sufre ni un rasguño. Y la juez se creyó el último argumento: un suicidio. En 36 horas se cerró el caso sin esperar resultados de autopsia, ni informe de la Guardia Civil de Tráfico, ni declaración del equipo del 112... Días después, la psicóloga de la joven comunicó que Ana confesó estar agobiada por su novio, al que definía como celoso o controlador. Cuando el padre de Ana habló, la juez le respondió: «Su hija se ha suicidado, está clarísimo, ¿se entera o no se entera?». Ahora ese padre sigue luchando para que se haga justi-

La misma hipótesis, el suicidio, es la línea de investigación estancada de la desaparición de una carnarera en un barco del CSIC, Mari Carmen Fernández. Antes de subirse para trabajar por última vez en el barco, llamó a su marido y a su hermano para advertir que a bordo del buque se encontraba el compañero que ella denunció por violación en 2019. Se archivó el caso tras llegar a un acuerdo. El CSIC la obligó a hacer un curso sobre acoso sexual siendo ella la denunciante.

Así avanzan estos tipos, el abuso y el machismo. Entre contratos para cubrirse las espaldas y a veces una sociedad y justicia que por inacción pone una sonrisa de alivio a los agresores.

Ana Bernal-Triviño es profesora de la UOC y periodista

#### LA VIÑETA



#### Al alcalde de Alicante

Rosa Varó Baeza

Me gustaría poner en su conocimiento una carencia importante que sufre la avenida Historiador Vicente Ramos en la Playa de San Juan, no tanto por considerarla importante, sino por que es una necesidad imperiosa para la mayoría de personas de avanzada edad que paseamos por dicha avenida y padecemos de diversas dolencias que en ocasiones nos obligan a detenemos y aliviar en lo posible el mal que pa-

decemos. Pues bien, como usted podrá comprobar en dicha avenida, de aproximadamente 1.200 metros, no existe ni un solo banco en ambas aceras, salvo los cinco existentes a la entrada de Torre Mauro, en apenas 60 metros. Tal aglomeración no es lógica en tan pocos metros y en el resto, más de un kilómetro, no existe el imprescindible banco donde poder hacer una pequeña parada para realizar un pequeño descanso. Considerando que es una petición justificada y bastante asumible para las arcas municipales, le ruego proceda a su instalación en cuanto le sea posible.

Las cartas que los lectores envien a esta sección deberán ser originales y exclusivas y no excederán de 250 palabras mecanografiadas. Se pueden enviar a lectores@informacion.es o, por correo ordinario: Cartas al Director, Avda. Dr. Rico, 17. 03005 Alicante. Es imprescindible que conste el nombre y apellidos, domicilio, teléfono y número de DNI o pasaporte. INFORMACIÓN se reserva el derecho de resumir o extractar el contenido de las cartas y de publicar aquellas que crea oportuno.

CARTAS

Jueves, 19 de septiembre de 2024

#### Sesión de control

# Feijóo extrema su oposición y llega a comparar a Sánchez con Franco

«Miremos donde miremos, los datos invitan a la confianza y el optimismo frente a su oposición avinagrada», responde el presidente al líder del PP en alusión a las previsiones del Banco de España

JUAN RUIZ SIERRA Madrid

Primera sesión de control al Gobierno con la presencia de Pedro Sánchez desde el final de las vacaciones. Alberto Núñez Feijóo arrancó fuerte. El líder del PP empleó ayer el plan de regeneración aprobado por el Consejo de Ministros, que incluye la propuesta de un registro de medios y la derogación de delitos como el de ofensa a los sentimientos religiosos, para comparar al jefe del Ejecutivo con el dictador Francisco Franco.

Cualquier atisbo de cambio en la relación entre los dos principales partidos, tras el pacto sobre el Poder Judicial, quedó despejado. Para Feijóo, las medidas propuestas por el Gobierno para «fortalecer» la democracia pueden resumirse en dos palabras: «censura» y «persecución», algo que demuestra que la «concepción bananera del poder» por parte de Sánchez «parece no tener fin».

«No se veía una cosa así desde Franco», insistió Feijóo, citando los equilibrios del Gobierno sobre Venezuela, la nueva financiación catalana pactada con ERC y la designación de José Luis Escrivá como gobernador del Banco de España. Sánchez, que lleva semanas insis-



El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, durante su intervención ayer en el Congreso de los Diputados.

tiendo en que el discurso «agónico» del PP se encuentra alejado de la realidad que vive España, encontró en la intervención de su adversario un buen ejemplo para justificar su tesis. «Miremos donde miremos, los datos invitan a la confianza y el optimismo frente a su oposición avinagrada», señaló el presidente, deteniéndose en el nombramiento de Teresa Ribera como vicepresidenta de la Comisión Europea y la elevación de las previsiones de crecimiento del Banco de España.

«¿Le queda algo a usted más que su proyecto personal?», le preguntó Feijóo a Sánchez, agarrándose a la escasa producción normativa durante esta legislatura, con solo 11 leyes aprobadas. Aquí, el líder del PP compartió visión con otro diputado que forma parte de los socios del presidente y se encuentra en sus antípodas ideológicas: Gabriel Rufián. El portavoz de ERC hizo gala de su pesimismo sobre el mandato de Sánchez. Pero Rufián se centró en Junts, un día después de que los posconvergentes cambiaran de actitud y tumbasen la proposición de Sumar, apoyada por los socialistas, para regular los contratos de alquiler de habitaciones y viviendas por temporada.

«Fue un voto miserable», señaló el dirigente republicano, recordando que el bloque de la «derecha y la ultraderecha», formado por el PP, Vox y Junts, ya se ha aliado «en

#### Rufián sitúa a Junts «en el bloque de la derecha y la ultraderecha» junto a populares y Vox

37 ocasiones» para que el Ejecutivo perdiese votaciones.

Si ese entendimiento se fortaleciera hasta una moción de censura,
Sánchez tendría que abandonar la
Moncloa. Los tres partidos suman
177 diputados, uno más que la mayoría absoluta. Pero los colaboradores del presidente están convencidos de que eso no ocurrirá, porque el partido de Carles Puigdemont no se va a ir con Feijóo y
Abascal, en contra de medidas como la amnistía.

#### **Encuesta del CIS**

# La inmigración es la primera preocupación de los españoles

Los socialistas se estancan pero superan en 4,5 puntos a los populares, que retroceden en plena polémica por la financiación

JOSÉ RICO Barcelona

El acuerdo sobre la financiación singular para Cataluña que permitió la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat de Cataluña no pasa de momento factura al Gobierno de Pedro Sánchez. El barómetro de septiembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el primero que se ha elaborado después de dicho pacto, amplía de 2,7 a 4,5 puntos la ventaja del PSOE sobre el PP si ahora se celebrasen elecciones generales. En realidad, los socialistas

se estancan y apenas crecen, pero se benefician del fuerte retroceso de los populares.

Ahora bien, este sondeo arroja otro gran titular: la inmigración se ha convertido en el principal problema para los españoles, desbancando al paro. En solo tres meses, la inmigración ha pasado de ser la novena inquietud para la ciudadanía a la primera. La suma de quienes la señalan como primer, segundo o tercer problema ha pasado en ese tiempo de un 11,2 % registrado en el barómetro de junio a un 30,4 % en el de septiembre.

#### El PP baja

La encuesta, elaborada a partir de 4.027 entrevistas del 2 al 6 de septiembre, muestra, sin embargo, que la inmigración baja al quinto lugar cuando se pregunta a los españoles cuál es el problema que «personalmente» les afecta más. En ese caso, los encuestados señalan, por este orden, los problemas económicos, la sanidad, los relacionados con la calidad en el empleo y la vivienda.

Precisamente en plena marejada política por la gestión de la inmigración, el CIS hace retroceder al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, que en los últimos dos meses ha perdido 1,7 puntos, mientras que mantiene en registros muy similares al presidente del Gobierno, que apenas sube una décima. Los socialistas lograrían en estos momentos el 33 % de los votos y los populares se quedarian con el 28,5 %, cuando en julio Sánchez se situaba en el 32,9 % y Feijóo, en el 30,2 %.

La encuesta se realizó durante los primeros días de este mes cuando la reforma de la financiación autonómica que ha puesto sobre la mesa el Gobierno a raíz del acuerdo con ERC copaba la actualidad política, pero también en pleno pulso entre el Gobierno y el Ejecutivo de Canarias por la gestión migratoria.

46 Nacional

Jueves, 19 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### Encuentro en la Zarzuela

# El rey e Illa sellan la normalización institucional nueve años después

El presidente de la Generalitat se reúne con Felipe VI durante dos horas para recuperar una tradición que sus antecesores no cumplían desde 2015

PILAR SANTOS JUAN RUIZ SIERRA Madrid

Felipe VI y Salvador Illa se reunieron ayer en el palacio de la Zarzuela durante dos horas. Es mucho tiempo para lo que suele ser habitual en este tipo de encuentros. El presidente de la Generalitat acudió a la sede de la jefatura del Estado para recuperar una tradición que sus antecesores en el cargo no cumplían desde 2015: cuando un dirigente es elegido jefe de un Gobierno autonómico, va a Madrid a ver al Rey. El último president que se entrevistó con Felipe VI en la Zarzuela fue Artur Mas en julio de 2015. Aquella cita, que se produjo ya en pleno procés, se extendió una hora y 20 minutos.

Carles Puigdemont, Quim Torra y Pere Aragonès prefirieron no reunirse con el Rey en su despacho y, sobre todo los dos primeros, aprovecharon cualquier oportunidad en los actos institucionales celebrados en Cataluña para mostrar su rechazo a la monarquía.

Ahora, en cambio, con un Parlament en el que por primera vez en 40 años el nacionalismo catalán no tiene mayoría absoluta, Illa quiere «normalizar» la relación con el Rey siguiendo el protocolo. Si en julio de 2015, cuando el procés ya había empezado, Felipe VI saludaba con una cara larga a Mas en el Salón de Audiencias, ayer llegó con una sonrisa a la estancia donde le esperaba Illa. Ambos posaron ante los numerosos periodistas y fotógrafos que habían acudido a cubrir la noticia. «Qué bien. Esto no es lo habitual», afirmó Felipe VI señalando a la prensa y en referencia a la expectación creada.

Illa no quiso comentar nada sobre la nueva etapa que está abriendo a nivel institucional. «Estoy muy contento de estar aquí», dijo cuando una redactora le recordó que desde 2015 ningún presidente catalán había acudido a la Zarzuela.

El Monarca ya tuvo ocasión de saludar al jefe del Ejecutivo autonómico el 29 de agosto en Barcelona, en una recepción con motivo de la Copa América de vela. Con esta cita en Zarzuela se ha querido completar esa nueva etapa de nor-



El rey Felipe VI y el president de la Generalitat, Salvador Illa, ayer en el palacio de la Zarzuela.

Presupuestos Generales del Estado. Negociaciones

# Junts advierte al Gobierno de que si no cumple habrá «derrotas»

Junts per Catalunya da muestras de estar cada vez más alejado del Gobierno. El martes, en un nuevo

JUAN RUIZ SIERRA Madrid aviso a Pedro Sánchez, los posconvergentes cambiaron el sentido de su voto, de la abstención al rechazo, y tumbaron junto al PP

y Vox una ley de Surnar para regular los alquileres de viviendas de temporada. Ayer dieron carta de naturaleza a esta nueva actitud, que complica al Ejecutivo la aprobación de los Presupuestos para el año que viene. «O cumplen sus acuerdos o derrotas parlamentarias», señaló el diputado Josep Maria Cruset. En la misma línea se pronunció el líder de Junts, Carles Puigdemont, en un mensaje en redes sociales: «Con Junts no funcionan los chantajes ideológicos».

El Ejecutivo someterá a votación la semana que viene el techo de gasto y la senda de estabilidad. Fuentes de la Moncloa dan casi por perdida esta iniciativa ante la actitud del partido de Puigdemont. Pero no los Presupuestos. Buena parte del destino de las cuentas públicas depende de un asunto que poco tiene que ver con ellas: la inmigración, cuyas competencias el Gobierno se comprometió a transferir a Cataluña a principios de año y que ahora negocia con Junts. El diálogo entre ambos partidos está avanzando. El Gobierno está dispuesto a ceder las competencias. «Nosotros cumplimos los acuerdos», señalan fuentes de Moncloa.

Pero hay dos problemas. Por un lado, el Ejecutivo quiere que a cambio de este traspaso los posconvergentes se comprometan a no tumbar los Presupuestos, algo que de momento aseguran no estar dispuestos a llevar a cabo, ya que la cesión de inmigración viene de un pacto previo. Y por otro, el partido de Puigdemont ha vuelto a poner encima de la mesa la exigencia de que sea la Generalitat la encargada del control de las fronteras con Francia. El Gobierno rechaza este enfoque al considerar que es inconstitucional y no sená autorizado por la UE.

malidad. Fuentes del equipo de Illa aseguran que el «respeto a todas las instituciones es uno de los principios fundamentales del Gobierno» y en ese marco encuadran este cara a cara, informa Sara González. Esas fuentes apuntan que Illa ha valorado «muy positivamente el encuentro» con Felipe VI.

#### Pasar página

Diputados del PSC comentaban ayer en el Congreso que «queda lejos ya» el «impacto» que provocó en una parte de los catalanes el discurso que el Monarca pronunció el 3 de octubre de 2017, dos días después del referéndum ilegal de independencia. En aquella alocución extraordinaria desde el punto de vista institucional, el Rey pidió al Estado que reaccionara ante la «deslealtad inadmisible» de Puigdemont, entonces president de la Generalitat. «Todos tenemos que pasar página del procés y cada uno tiene que olvidar una parte de lo que se ha vivido estos años de choque entre Catalunya y el Estado», decía un diputado que tuvo mucho poder en la etapa en la que Miquel Iceta era el líder del PSC.

Por la tarde, Illa participó en el acto de la Diada celebrado en la sede de la Delegación del Govern en Madrid. Todo su discurso estuvo centrado en la «vuelta» de Cataluña y la necesidad de unirse de nuevo a España tras la crisis territorial. «Las ventanas de comunicación y reconocimiento son fundamentales para recuperar el clima de sosiego que estamos logrando en Cataluña después de años tan difíciles en los que se desperdiciaron demasiadas energías», señaló. Tras recordar que ningún presidente de la Generalitat había participado en este acto en Madrid desde 2011, añadió: «Hay que tender puentes, cruzarlos y trabajar para llegar a acuerdos con vistas el interés general y el bien común».

Ante una representación del Gobierno central muy abultada y en un discurso pronunciado casi integramente en castellano, Illa proclamó: «El primer acto político es siempre escuchar, intentar comprender las razones del otro. Voy a recorrer España y sus comunidades de manera regular. Los entendimientos son siempre posibles a través de un diálogo abierto y sincero sobre cómo hacer entre todos una España mejor».

El presidente se declaró «consciente de las dificultades y los gritos de los agoreros», pero subrayó: «Por encima del ruido hay una realidad: España y Cataluña han avanzado más cuando han compartido optimismo. La Cataluña del siglo XXI quiere estar en la esperanza, formando parte de una España plural y diversa en una Europa federal. Nada es políticamente posible desde la soledad. Todo puede alcanzarse desde la unión».

Jueves, 19 de septiembre de 2024

#### EL CONFLICTO DE ORIENTE PRÓXIMO

# Israel golpea de nuevo a Hizbulá con otra ola de ataques a dispositivos

Detonaciones de «walkie talkies» causan al menos 14 muertos y 450 heridos en el Líbano, un día después de las explosiones de buscapersonas de la milicia

ANDREA LÓPEZ-TOMÁS

Cuando trataba de levantarse, el Líbano ha vuelto a ser golpeado. «Parece que estemos en una película de espías», reconoce una residente de Beirut. La confusión que emana de sus palabras es un sentimiento compartido por la población de todo el país. El martes explotaron miles de buscapersonas en los bolsillos de miembros de Hizbulá. Al menos 12 libaneses murieron y más de 2.800 resultaron heridos. El miércoles detonaron walkie talkies y otros dispositivos electrónicos de comunicación. Por ahora, son 14 las víctimas mortales y unas 450 heridas. Rota toda forma de comunicarsey, con ella, la -ya antes- mínima sensación de seguridad, miles de libaneses ven como la realidad de una guerra en sus ciudades va tomando forma.En total, 26 fallecidos y más de 3.200 heridos en tan solo 24 horas.

Hogares incendiados, vehículos calcinados y gritos de pánico parecen ser el preludio de ese hipotético escenario bélico con el que les amenazaban desde hace meses. Apenas 24 horas después de que Israel atacara el Líbano con la «mayor brecha de ciberseguridad» sufrida por Hizbulá en los 11 meses de enfrentamientos cruzados, lo ha vuelto a hacer. Si el mar-



Ambulancias con heridos por las explosiones en el Hospital de la Universidad Americana en Beirut.

tes cualquier dispositivo electrónico de comunicación ya hacía sospechar a sus propios dueños, ayer
muchos abogaban por deshacerse
de ellos. El caos ha tomado, de
nuevo, el país cuando las primeras
informaciones de explosiones no
solo se reducian a walkie talkies, sino también a ordenadores portátiles, coches, teléfonos móviles e,
incluso, paneles solares.

En el funeral de cuatro de las víctimas del ataque del martes, las detonaciones han hecho entrar en pánico a las centenares de personas que minutos antes se entregaban al clamor de «¡muerte a Israel!». Lloraban por los «mártires» del Líbano, por aquellos muertos «en apoyo a nuestro firme pueblo palestino en la Franja de Gaza y en apoyo de su valiente y honorable resistencia», como repite Hizbulá en cada comunicado. Entre ellas, se contaban un niño de apenas diez años, un trabajador

médico y dos luchadores de la milicia, uno de los cuales era hijo del diputado de Hizbulá en el Parlamento, Ali Ammar. Mientras los asistentes se sumían en el duelo por las pérdidas, a la vez que esperan que sus familiares y vecinos se recuperen en casi un centenar de hospitales a lo largo y ancho del país, el terror volvió.

Algunos confundieron el sonido de las explosiones con fuegos artificiales o los tradicionales tiros celebratorios que se suelen celebrar en algunos funerales en el Líbano. Sin dispositivos de comunicación entre los partidarios de Hizbulá desde el día anterior, las noticias han tardado más en llegar. Entre susurros, varios asistentes reconocían haber visto a un hombre con las manos arrancadas. Parecía el dia de la marmota más trágico de la historia del Líbano. Minutos antes, uno de los líderes de Hizbulá, el clérigo Hashem Safi Al Din, se dirigió a los centenares de asistentes al funeral de las víctimas. «Si el enemigo cree que con esta nueva forma de ataque conseguirá su objetivo, no sabe que en nuestra cultura, cuando nos cortan la mano izquierda, cogernos la es-

#### El caos invade el país con explosiones de ordenadores portátiles, coches o teléfonos móviles

pada con la derecha», afirmó con contundencia.

Las informaciones que han ido emergiendo han confirmado que esta vez no han explotado buscas, sino walkie talkies. Una fuente de seguridad citada por Reuters ha asegurado que Hizbulá los obtuvo hace también cinco meses, a la vez que compró los buscapersonas que detonaron el martes. Dos fuentes «con conocimiento de la operación» han confirmado al medio estadounidense Axios que «los walkie talkies fueron colocados con trampas explosivas por los servicios de inteligencia israelís y luego entregados a Hizbulá como parte del sistema de comunicaciones de emergencia de la milicia, que se suponía debía ser utilizado durante una guerra con Israel».

### Así preparó su ataque el Mossad

La teoría más fiable la mañana después del ataque del pasado miércoles era que, en algún momento del proceso de producción, varios gramos de explosivos fueron implantados en los buscas. Según revelaciones de la seguridad libanesa, la agencia de espionaje israelí Mossad estaría detrás de la colocación de explosivos dentro de los 5.000 buscapersonas importados por el grupo libanés meses antes de las detonaciones del martes.

«El Mossad introdujo una placa dentro del dispositivo que contiene material explosivo que recibe un código; es muy difícil detectarlo por cualquier medio, incluso con cualquier dispositivo o escáner», declararon las mismas fuentes.

#### ANDREA LÓPEZ TOMÁS Beirut

Aún no ha quedado claro dónde tuvo lugar la manipulación. Se especula con que 3.000 de los buscapersonas explotaron cuando se les envió un mensaje codificado, activando simultáneamente los explosivos. Esta remesa de dispositivos habría llegado al Líbano a principios de año, por lo que los tres gramos de explosivos escondidos en su interior habían pasado «desapercibidos» por Hizbulá durante meses.

Los servicios de inteligencia israelíes querían en un principio detonarlos como golpe inicial en una guerra total contra Hizbulá, según informó el medio estadounidense Axios. Sin embargo, decidieron actuar con rapidez cuando un miembro de Hizbulá empezó a sospechar de los dispositivos y planeó alertar a sus superiores, ha desvelado en una exclusiva el portal Al-Monitor, especializado en información de la región.

Unos días antes del ataque, otro miembro del grupo empezó a sospechar que los dispositivos habían sido manipulados y fue supuestamente asesinado. Según Al-Monitor, al enterarse de las sospechas, los dirigentes israelís habrían considerado lanzar una guerra a gran escala de inmediato para que el ataque con el buscapersonas fuera el primer golpe.

# † D. MANUEL GIL MARTÍNEZ

«EL CAÑAMERO»

Ha fallecido en Almoradí a los 79 años de edad

D.E.P.

Sus apenados: esposa, Dolores Hurtado Berenguer; hijos, Manuel, Maria Ángeles y José Antonio Gil Hurtado; hija política, Maria; nieto, Manuel; hermanas, Angelita y Maria Teresa; hermanos políticos, sobrinos, primos y demás familia.

Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma y la asistencia a la misa corpore insepulto que tendrá lugar hoy, jueves 19 de septiembre de 2024, a las 18.30 horas en la Iglesia Parroquial de Almoradí, y a su posterior inhumación en el cementerio de dicha localidad.

Por sus oraciones y asistencia, les anticipan las más expresivas gracias.

Capilla ardiente: Tanatorio de Almoradi, sala 1. Almoradi, 19 de septiembre de 2024

Jueves, 19 de septiembre de 2024

JOAN ARJONES

No es un partido más. Aficiones de talla nacional, y un ambiente a la altura de las grandes ocasiones. El Real Murcia desplazará, previsiblemente, a más de 2.000 aficionados para su vuelta a un Rico Pérez que también se vestirá de gala en uno de los partidos más clásicos del fútbol español. De otra categoría. Hasta ahora, asistencias de 9.412 y 12.560 ante el Ceuta y el Intercity, respectivamente. El próximo sábado (21:30 horas) apunta a superar esta cifra, entre los viajeros murcianistas y la afición blanquiazul, para un «clásico» más que atractivo. El derbi del sureste.

La ocasión merece expectación, pero también prudencia. La rivalidad histórica que mantienen Real Murcia y Hércules es conocida por ambas hinchadas, pues en el césped, los alicantinos no se ha enfrentado más veces a ningún equipo en toda su historia que al conjunto grana, y viceversa. Desde Primera División hasta categorías regionales, pasando por copas o categorías semiprofesionales, como la actual Primera Federación, donde se medirán por primera vez. La cercanía y la similitud de situaciones son las principales razones por las que tantas veces se han encontrado en el camino estos dos colosos de nuestro fútbol.

El desembarco grana requerirá un dispositivo policial especial para evitar problemas entre ambas aficiones fruto de esa rivalidad mantenida. La Subdelegación del Gobierno asegura que pese a que este partido no se ha declarado (por ahora) de alto riesgo, sí se que coordinará un despliegue extraordinario de fuerzas para impedir incidentes tanto en la previa como en el propio partido.

La ubicación de los murcianistas en la Grada del Mundial (Preferente Alta) evita que las hinchadas sean limítrofes en la parte más baja de las gradas del Rico Pérez, y el control podrá ser mucho más sencillo. Casi 1.500 entradas vendidas en los visitantes a varios días del encuentro, y con la seguridad de que será uno de los desplazamientos más grandes de la última década en el Rico Pérez. Este clásico promete emociones en todos los sentidos. Sin embargo, la peña Raijos Granas ha convocado, promocionado por la entidad de la red social X, una previa al encuentro en el Dadry's Restaurante, un clásico lugar de reunión entre muchas peñas herculanas y grupos de aficionados en un sitio que, cada día de partido, se tiñe de blanquiazul desde horas antes. Una medida polémica que no garantiza la seguridad por los antecedentes de esta histórica rivalidad. A su vez, la misma agrupación (Raijos Granas)

**Hércules CF** 

# Dispositivo especial de seguridad en el Rico Pérez

El estadio y sus inmediaciones contarán el sábado con un despliegue policial extraordinario pese a que el partido no ha sido declarado de «alto riesgo»



Los aficionados del Hércules reciben a su equipo en la puerta o del Rico Pérez ante el Lleida.

#### Fichaje sorpresa

### El mediocentro Franck Angong cierra la plantilla de Torrecilla

La plantilla parecía cerrada, después de casi tres se-

J. A.

manas del cierre de mercado, pero el Hércules ha anunciado su última sorpresa en la confección: Franck Angong. El camerunés refuerza el centro

del campo, siendo esta demarcación el último deseo de Torrecilla que al final sí se ha cumplido. Contra toda expectativa, pues Paco Peña confesó el martes en su valoración del mercado en rueda de prensa que la plantilla estaba cerrada. El pivote ocupará ficha sub-23, y cubrirá esa posición en la que actualmente es indiscutible Mario García. Dinamismo y potencial para reforzar el fondo de armario blanquiazul, que coloca su última pieza (al menos hasta invierno) de esta temporada en Primera Federación. Se formó en la cantera del Barça, con pasos por República Dominicana o Portugal. Recaló en forma de cesión en la Cultural Leonesa, antes de firmar por el Intercity en propiedad. Comenzó siendo títular, pero su participación fue cayendo antes de acabar en préstamo en el Betis B, donde tuvo una desafortunada lesión de ligamento cruzado que le tuvo más de un año fuera de los terrenos de juego. El año pasado, terminó la campaña con minutos en un Intercity que no ha contado con él para este curso.

#### Jornada 8

#### Un viernes en Algeciras

La RFEF confirma una nueva ronda de horarios, correspondiente a la octava jornada de liga. El conjunto de Rubén Torrecilla viajará a Algeciras en uno de los viajes más largos de la campaña. Como gran novedad, la introducción de los viernes en la dinámica blanquiazul. La localidad gaditana acogerà el encuentro en el Nuevo Mirador el viernes 11 de octubre las 20:30 horas.

ha planificado un recibimiento al equipo en la puerta o del Rico Pérez. Poco más tarde, la peña Curva Sur, animación desde hace varios años en el feudo blanquiazul, también convocó al herculanismo a acoger al equipo a su llegada al estadio. Entre ambas, hay tan solo veinte minutos de diferencia, por lo que la policía estará obligada a coordinar ese lapso de minutos donde coincidan en la puerta principal al estadio los alicantinos y los granas. Aun así, que se mantenga esta coincidencia de aficiones es una incógnita, y todo dependerá de ese control policial que se despliegue.

#### Precedentes

Otro de los sucesos que la entidad no quiere que se repita bajo ningún concepto son los acontecidos en el ascenso del Real Murcia a Primera Federación. Con el Rico Pérez como sede neutral, los aficionados murcianistas, fruto de la euforia, dejaron pobre de butacas el Fondo Norte. Durante el verano, el estadio tuvo que reponer las existencias de cada asiento para asegurar al abonado y al espectador su sitio en condiciones. Pese a que en este caso los granas se ubicarán en la Grada del Mundial, ninguna de las partes desea un escenario similar en lo que promete ser un partido de otra categoría.

Deportes 49

#### **CD Eldense**



Jugadores y cuerpo técnico del Eldense tras las expulsiones en el Ciutat de Valencia.

# Un partido de sanción para Sergio Ortuño y David Timor

Ambos se perderán únicamente el choque del próximo sábado ante el Real Oviedo • El Comité de Disciplina no tuvo en cuenta las alegaciones del club

PABLO L. RIQUELME

Tras las expulsiones del pasado sábado en el Ciutat de Valencia, los centrocampistas Sergio Ortuño y David Timor han sido sancionados con un partido de suspensión, así lo ha acordado el Comité de Disciplina de la RFEF. En el caso de Ortuño, tendrá un partido de suspensión además de una multa accesoria en cuantía de 200 € al club y de 600 € al jugador.

Pese a las alegaciones del club azulgrana para eximir al futbolista de Elda de la sanción, el Comité resuelve en contra de dicha alegación: «El CD Eldense alega que en dicha jugada no existe fuerza excesiva, es un resbalón involuntario y que en ningún caso puede ser susceptible de tarjeta roja. Este Comité concluye que no concurre en el presente supuesto ninguno de los referidos supuestos para considerar que ha existido un error material manifiesto, las pruebas videográficas presentadas no aportan elemento probatorio alguno que pueda desvirtuar lo que se refleja en el acta», tal y

como manifiesta la Federación.

En el caso del futbolista de Carcaixent tan solo tendrá un partido de sanción, sin multa. Palencia Caballero, árbitro del encuentro, redactó que Timor vio una primera amarilla por dirigirse a él de forma reiterada diciendo «¿Pero qué coño pitas?». En la segunda tarjeta, la que supuso la expulsión definitiva del mediocentro, el jugador hizo alusión al reciente ascenso de categoría del colegiado, afirmando que «Igual que se sube se baja», según el acta.

A ellos se suma el preparador físico José Vicente Mascarós, preparador físico del equipo, el cual ha sido sancionado con dos partidos de suspensión y una multa de 400€ al club y 600€ al infractor. El valenciano, según recoge el acta del colegiado, fue expulsado tras finalizar la primera parte y dirigirse al árbitro con los siguientes términos: «Esto es una vergüenza».

#### Elogios al Eldense

Por otro lado, el atacante del Real Oviedo Ilyas Chaira, titular indiscutible hasta el momento, aseguró este miércoles que, por su experiencia del curso pasado sabe que el campo del Eldense, rival de los azules este sábado (Nuevo Pepico Amat, 18:30 horas) es «uno de los más complicados de la categoría».

«Es un equipo rocoso y al que es difícil quitar puntos, pero no queda otra que ir a por la victoria este sábado», explicó Chaira justo antes de que comenzase en el Carlos Tartiere el primer entrenamiento de la semana para el Real Oviedo de cara a ese partido en Elda.

El marroquí, cedido por el Girona en el Real Oviedo y que ya ha marcado dos goles en tres partidos con el equipo carbayón, aseguró que está contento por los minutos que está disputando y que «llegar a este club y contar con esa confianza desde el primer momento es clave».

«No voy a decir que ahora podemos respirar tranquilos porque solo es una victoria, pero el triunfo ante el Cartagena es un chute de alegría que nos viene bien a todos», concluyó Ilyas Chaira al ser preguntado por lo que significó para el vestuario la victoria de la pasada jornada.

#### **Primera RFEF**

# El Alcoyano tiene malos recuerdos del Alcorcón

El rival de este domingo le dejó sin ascenso a Segunda con Bordalás en el banquillo en la temporada 2008/2009

EFE

El Alcoyano recibe este domingo al Alcorcón, un rival que trae muy malos recuerdos a la afición de El Collao tras dejar sin ascenso a Segunda División al equipo que consiguió el único título de campeón de liga de la desaparecida Segunda B, con José Bordalás como entrenador.

En el historial de los partidos

entre Alcoyano y Alcorcón aparecen sólo dos duelos. El último, se remonta a hace casi trece años, en noviembre de 2011, con ambos equipos en Segunda División y entonces el partido terminó sin goles. Sin embargo, hay un precedente anterior que dejó un sabor especialmente amargo a la afición del Alcoyano. Tuvo lugar tres temporadas antes, en la 2008/09, un curso que todavía se recuerda por El Collao porque de la mano de José Bordalás se hizo un fútbol que llevó al equipo a conquistar el único título liguero en la desaparecida Segunda B.

Aquella temporada, el Alcoyano terminó campeón con 73 puntos, por delante del Villarreal B, que acabó con 72, mientras que tercero acabó el Sant Andreu, con 62, y 61 sumó el Sabadell, siendo los cuatro equipos que en junio de 2009 disputaron la promoción de ascenso a Segunda División.

El primer mazazo vino en la eliminatoria de campeones, en la que el Alcoyano se enfrentó al

#### El último precedente se remonta a noviembre de 2011 con ambos equipos en Segunda División

Cartagena. Los de Bordalás perdieron 2-1 en Cartagonova y en la vuelta hubo empate a dos, con aquel gol de Juan Pablo en el tiempo de prolongación tras un resbalón del central Fernando Martín.

El Alcoyano se tuvo que ir a la repesca y le tocó enfrentarse al Alcorcón de Anquela, que hizo valer el valor doble de los goles para seguir adelante, tras ganar 1-0 en casa y después perder 2-1 en un El Collao a rebosar de público.

50 Deportes

Jueves, 19 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### **Elche CF**



#### Acto

#### Ofrenda del Elche a la Virgen

El Elche CF realizará esta mañana la tradicional ofrenda floral a la Patrona de la ciudad, la Virgen de la Asunción, en la Basílica de Santa María. A partir de las 12:30 horas, el club rendirá homenaje y respeto a una de las señas más representativas de la ciudad ilicitana. El acto estará encabezado por el presidente de la entidad franjiverde, Joaquin Buitrago. Junto a él, el área deportiva del club, los integrantes del fútbol base, las plantillas del primer equipo masculino, femenino y filial, el capitán del genuine, con la presencia de su entrenador. También acudirán los capitanes del juvenil a y juvenil b, que realizarán la ofrenda floral para rendirle tributo y pedirle por una temporada llena de éxitos.

# Josan, el imprescindible

El crevillentino, al filo de los 35 años, se hace con la titularidad en el once de Sarabia en su octavo curso en el Elche • Es uno de los capitanes y contra el Granada forzó el penalti del 1-0 y asistió a Mourad en el 2-2 final

RAMÓN PÉREZ

En plena guerra dialéctica entre la prensa y Luis Aragonés y con la clasificación para el Mundial de 2006 todavía pendiente de sellar, el técnico justificó las lagunas que tenía el medio del campo de la selección con su apuesta por el juego ofensivo. «Los extremos rara vez son trabajadores», expresó. Aquella frase trajo cola sobre el modelo de una selección que el propio Luis acabaría tuneando a su antojo, librándola de jugadores de banda y juntando a peloteros de alta gama que se proclamarían campeones en la Euro de 2008.

Aquella máxima sobre el poco gusto de los extremos por correr hacia atrás no fue una chaladura de Luis, sino más bien una creencia colectiva instaurada en el mundo del fútbol español tras el paso de verdaderos abanderados del estilo (Denilson, Onésimo...), que deleitaron con sus diabluras pero a los que les costaba emprender el camino de vuelta.

Como no hay norma sin excepción, el extremo crevillentino Josan Ferrández, parece empeñado en contradecir a su profesión. Al filo de los 35 años (los hará en diciembre) ha vuelto a adueñarse de la titularidad en este Elche todavía indeciso de Eder Sarabia. Y lo ha hecho derrochando esfuerzo también como lateral. El extremo ya ha jugado como tal en el esquema de 4-3-3 y también como carrilero en el 3-5-2. Su compromiso está fuera de duda y en su octava campaña en la entidad franjiverde se asoma

#### Un clásico del club

En ocho años Josan ha jugado en Primera, Segunda y Segunda B, ha disputado 231 partidos y ha anotado 11 goles



les (lleva 231), un guarismo solo a la altura de los mejores. En la pasada temporada,

a la cifra de 250 encuentros oficia-

En la pasada temporada, Beccacece ya lo utilizó en varias posiciones, incluso contra el Albacete actuó como central diestro en una línea de tres. Sea como fuere, esta polivalencia que ven los diferentes entrenadores en Josan es el ejemplo de la profesionalidad del crevillentino, que se ha labrado una carrera de prestigio a fuego lento, con tesón y sacrificio. Con 23 todavía jugaba en Tercera, debutó en Segunda con 27 años y en Primera, pasados los 30.

El curso anterior renovó su compromiso con el Elche automáticamente al jugar más de 25 partidos, condición que tenía estipulada por contrato. En esta campaña ha entrado con buen pie, ha jugado en todas las jornadas y ha sido titular en las tres últimas. En el encuentro más reciente, el pasado fin de semana contra el Granada, provocó el penalti que anotó Nico Fernández para hacer el 1-0 y luego asistió a Mourad para que estableciera el 2-2 final.

#### Brazalete

Tras la marcha de Edgar Badia sobre la bocina, Josan ha llevado el brazalete de capitán en este inicio de campeonato hasta que Bigas debutó el pasado domingo ante el Granada. Con el esfuerzo por bandera, Josan, extremo del juvenil del Elche en 2008, sigue al pie del cañón en la entidad de la franja dieciséis años después. Pegado a la banda, sin aires de divo, cumpliendo hacia adelante y hacia atrás.

Deportes | 51 Jueves, 19 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### LIGA DE CAMPEONES

## Un error de Gazzaniga frustra el estreno europeo del Girona

El portero argentino falla en el minuto 89 y deja sin premio el gran partido ante el PSG en París, con Marco Asensio lesionado

EP Pans



PSG: Safonov; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes; Zaire-Emery, Vitinha (Kangin Lee, min.63), Fabian (Neves, min.63); Dembélé (Beraldo, min.92), Asensio (Kolo Muani, min.39) y Barcola (Doue, min.63).

GIRONA: Gazzaniga; Arnau, David Lopez, Krejci, Miguel; Van de Beek (Portu, min.58), Oriol Romeu, Iván Martin (Solis, min.66); Tsygankov (Francés, min.88), Stuani (Danjuma, min.58) y Bryan Gil (Asprilla, min.66).

GOLES: 1-0, min.90, Nuno Mendes.

ARBITRO: Daniel Siebert (ALE).

T. AMARILLAS: Amonestó a Marquinhos (min.17) por parte del PSG. Y a Krejci (min.20), Romeu (min.43) y Gazzaniga (min.74) en el Girona.

El Girona FC perdió (1-0) ayer ante el Paris Saint-Germain en su debut en la Liga de Campeones por culpa de un gol en el minuto 90 de Nuno Mendes, que se le coló entre brazos y piernas a un Paulo Gazzaniga que pasó de héroe a villano en un momento.



Gazzaniga se lamenta tras el fallo que le costó el gol del PSG.

El PSG se llevó los primeros tres puntos de la fase de Liga en esta nueva Champions, donde el equipo de Míchel rozó un empate de mérito, resistiendo a la calidad que no paró de sacar Luis Enrique en el Parque de los Príncipes.

El equipo parisino quiso meter

miedo a los catalanes con una fuerte puesta en escena, ocasión en el primer minuto incluida. Los de Luis Enrique apretaron en la presión y enseñaron una férrea disciplina en defensa y en ataque para llegar con peligro a la meta de un Gazzaniga que, eso sí, no tuvo

que parar en 45 minutos. Bradley Barcola, Marco Asensio y Zaïre-Emery dieron trabajo a los de Míchel, aunque el principal problema de los visitantes era no tener el balón en posesión. De hecho, después de tirar un par de contras, la consigna en el Girona fue tratar de crecer con la redonda, ganar confianza y alejar la disputa de su área tras 15 minutos de mucho estrés.

A partir de ahí el Parque de los Príncipes empezó a conocer al conjunto de Míchel. Un equipo que se olvidó de su condición de novato en la máxima competición continental y cuestionó el dominio del PSG con Oriol Romeu e Iván Martín en el medio.

Stuani, el ariete que se quedó en el club para volver a Primera y hacer historia con el billete a Europa, dio oxígeno arriba y conectó los primeros remates. El uruguayo rozó el gol, ante la estirada de Safonov, Bryan Gil brilló en el desborde y el Girona, pese a perder piezas clave de la pasada campaña, enseñó el porqué de su clasificación.

Con todo, en el momento álgido de los de Míchel, el PSG perdonó. El fondo de armario local se dejó notar y los últimos 20 minutos fueron de cierto asedio. Kolo Muani, quien entró al final del primer tiempo por un Asensio lesionado, Kang-in Lee y Neves volcaron el juego hacia un Gazzaniga que terminó imitando a Arconada en la final de la EURO 1984 en París. El centro de Neves se coló hasta la red y el Girona se fue de vacío pese a cumplir su sueño.

### El Barça quiere mantener el ritmo también en Europa

El conjunto blaugrana busca ante el Mónaco arrancar con buen pie la Champions

EFE Barcelona

Vencedor en el amistoso del Trofeo Joan Gamper de hace un poco más de un mes (o-3), el Mónaco recibe esta noche a un Barcelona con bajas pero en racha y con ganas de vengarse del joven conjunto monegasco derrotándole a domicilio en su debut en la Liga de Campeones.

El equipo de Hansi Flick, que afronta el estreno continental en una dinámica inmejorable después de golear al Girona (1-4) y siendo líder en solitario, se pre-

senta como un rival a priori superior. Sin embargo, no deberá confiarse, pues los de Adi Hütter tampoco ha perdido esta temporada y ya derrotaron a los azulgranas en el torneo estival. Los azulgranas solo ha ganado 15 de sus últimos 36 partidos a domicilio en competiciones europeas, pero se aferran al «efecto Flick».

Para ganar el partido, será esencial la aportación ofensiva de jugadores como Robert Lewandowski, máximo goleador de La-Liga, Lamine Yamal, que viene de anotar un doblete, y Raphinha, que marcó tres al Valladolid, pero también la solidez defensiva.

### El Atlético inicia ante el Leipzig el camino al título que le falta

Julián Álvarez liderará el ataque de los de Simeone, que quieren dar un paso al frente

EFE Madrid

La Liga de Campeones es un desafío aún imposible para el Atlético de Madrid, que inicia esta noche frente al Leipzig un nuevo abordaje al único título que se le resiste y que tanto desvelos provoca al equipo y a Diego Simeone, ante su enésima revancha.

Desde 1974, cuando perdió su primera final, pero más aún desde 2016, cuando cedió la segunda y última de la era del técnico argentino, junto a la de 2014, la Copa de Europa primero y la 'Champions'

después representan un límite insuperable que presiona, frustra y desespera por momentos cada año al conjunto rojiblanco.

Infalible en la clasificación para la máxima competición continental en la era Simeone (la jugará por duodécimo curso seguido, como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City, el París Saint Germain y el Bayern Múnich), le queda el paso definitivo: la gloria, la eternidad o la leyenda que tan solo concede ser campeón.

Enfrente, el RB Leipzig se presenta en el Cívitas Metropolitano con ganas de aguarle la fiesta al Atlético.

#### **Champions League**

| Jornada 1                |     |
|--------------------------|-----|
| Martes                   |     |
| Juventus-PSV             | 3-1 |
| Young Boys-Aston Villa   | 0-3 |
| Real Madrid-Stuttgart    | 3-1 |
| Bayem-Dinamo Zagreb      |     |
| Sporting Lisboa-Lille    | 2-0 |
| Milan-Liverpool          |     |
| Ayer                     |     |
| Bolonia-Shaktar          | 0-0 |
| Sparta Praha-RB Salzburg | 3-0 |
| PSG-Girona               | 1-0 |
| Club Brujas-Dortmund     | 0-3 |

| Manchester City-Inter | 0-0   |
|-----------------------|-------|
| Hoy                   |       |
| Estrella Roja-Benfica | 18:45 |
| Feyenord-Leverkusen   |       |
| Stade Brestois-Sturm  |       |
| Atalanta-Arsenal      |       |
| At, Madrid-RB Leipzig |       |

Celtic-Slovan Bratislava...

Mónaco-FC Barcelona

|    |                | _        | T. | 1   | G  | E | P   | GF | GC |
|----|----------------|----------|----|-----|----|---|-----|----|----|
| 1  | Bayern         | A        | 3  | 1   | 1  | 0 | 0   | 9  | 2  |
| 2  | Celtic         | <u>*</u> | 3  | 1   | 1  | 0 | 0   | 5  | 7  |
| 3  | Aston Villa    | *        | 3  | 1   | 1  | 0 | 0   | 3  | 0  |
| 4  | B. Dortmund    | *        | 3  | 1   | 1  | 0 | Ò   | 3  | Ó  |
| 5  | S. Praga       | À        | 3  | 1   | 1  | 0 | 0   | 3  | 0  |
| 6  | Liverpool      | <u>*</u> | 3  | 1   | 1  | Đ | Ū   | 3  | _1 |
| 7  | Juventus       | <u>*</u> | 3  | 1   | 1  | 0 | 0   | 3  | 1  |
| B  | Real Madrid    | À        | 3  | 1   | 1  | 0 | 0   | 3  | 7  |
| 9  | Sp. Portugal   | •        | 3  | 1   | 1  | 0 | 0   | 2  | 0  |
| 10 | PSG            |          | 3  | 1   | 1  | 0 | 0   | 1  | 0  |
| 11 | Inter          | •        | Ţ  | 1   | Ū  | 1 | D   | 0  | 0  |
| 12 | M. City        |          | 1  | 1   | U  | 7 | Ū   | D  | 0  |
| 13 | Bolonia        | •        | î  | 1   | 0  | 1 | 0   | 0  | 0  |
| 14 | 5hakhtar       | •        | 1  | 1   | 0  | 3 | 0   | 0  | 0  |
| 15 | Arsenal        |          | 0  | Ö   | 0  | 0 | 0   | Ö. | 0  |
| 16 | Atalanta       | •        | 0  | 0   | 0  | 0 | 0   | 0  | 0  |
| 17 | Atlético       | •        | D  | 0   | 0  | 0 | 0   | 0  | 0  |
| 18 | Barcelona      | •        | D  | Ø   | 0  | 0 | 0   | 0  | 0  |
| 19 | Leverkusen     | •        | 0  | 0   | 0  | 0 | -0  | 0  | 0  |
| 20 | Benfica        |          | 0  | 0   | 0  | 0 | 0   | 0  | 0  |
| 21 | Brest.         | •        | ō  | []  | () | 0 | 0   | 0  | 0  |
| 22 | E. Roja        | •        | 0  | 0   | Ū. | 0 | Ü   | 0  | 0  |
| 23 | Fevenoord      |          | 0  | 0   | 0  | 0 | 0   | 0  | 0  |
| 24 | Mónaco         |          | 0  | 0   | 0  | 0 | 0   | 0  | 0  |
| 25 | RB Leipzig     |          | 0  | (). | 0  | 0 | 0   | 0  | 0  |
| 26 | Sturm Graz     |          | 0  | 0   | 0  | Ð | 0   | 0  | 0  |
| 27 | Girona         |          | 0  | 1   | 0  | 0 | 7   | 0  | 1  |
| 28 | PSV            |          | 0  | 1   | 0  | Ð | 3   | 1  | 3  |
| 29 | Stuttgart      |          | 0  | 1   | 0  | Ð | 1   | 1  | 3  |
| 30 | Milan          |          | 0  | 1   | 0  | 0 | 7   | 1  | 3  |
| 31 | Lille          |          | 0  | 1   | 0  | 0 | 1   | 0  | 2  |
| 32 | Brujas         |          | 0  | 1   | 0  | 0 | 1   | 0  | 3  |
| 33 | Salzburgo      |          | D  | 1   | 0  | 0 | 7   | 0  | 3  |
|    | Young Boys     |          | 0  | 1   | Ø  | 0 | 3   | D  | 3  |
|    | SI. Bratislava |          | 0  | 1   | 0  | 0 | - 2 | 1  | 5  |
| _  | D. Zagreb      |          | 0  | 1   | 0  | 0 | 1   | 2  | 9  |

#### Próxima jornada

A Pase directo a octavos.

| Salzburg-S. Brest      | M. 18:45 h |
|------------------------|------------|
| Stuttgart-Sparta Praha | M. 18:45 h |
| Barcelona-Young Boys   | M. 21:00 h |
| B. Leverkusen-AC Milan | M. 21:00 h |
| B. Dortmund-Celtic     | M. 21.00 h |
| Inter-Estrella Roja    | M. 21:00 h |
| PSV-Sporting CP        | M. 21:00 h |
| S. Bratislava-M. City  | M. 21:00 h |
| Arsenal-PSG            | M. 21:00 h |
| Girona-Feyenoord       | X 18:45 h  |
| S. Donetsk-Atalanta    | X 18:45 h  |
| Aston Villa-Bayern M   | X. 21:00 h |
| Benfica-At Madrid      | X. 21:00 h |
| Dinamo Zagreb-Monaco   | X. 21:00 h |
| Lille-Real Madrid      | X. 21:00 h |
| Liverpool-Bologna      | X. 21:00 h |
| RB Leipzig-Juventus    | X. 21:00 h |
| Sturm Graz-Club Brugge | X. 21:00 h |

Bonda extra

52 Deportes

Jueves, 19 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### **Artes Marciales Mixtas**



Ilia Topuria durante la presentación del documental sobre su vida.

# Topuria: «La guerra me hizo madurar antes de tiempo»

Hoy se estrena en las salas de cine el documental sobre la vida del luchador afincado en Alicante • El reportaje narra su duro camino hacia la cima de la UFC

#### E.P. Madrid

Hoy llega a las salas de cine, antes de su estreno en exclusiva en Movistar Plus+, Topuria: Matador, el documental que sigue el ascenso del peleador hispanogeorgiano hasta hacerse con el cinturón de campeón del peso pluma de la UFC. El largometraje, dirigido por Giampolo Manfreda, narra el camino hacia la cima del deportista a través de sus entrenamientos, su vida personal y los testimonios de su familia, amigos y allegados. Topuria recuerda momentos difíciles de su infancia en su país de origen y afirma que la invasión rusa de Georgia que vivió de niño le marcó «muchísimo» y le hizo «madurar antes de tiempo».

«Son momentos en los que no hay agua, no hay pan, no hay nada. Recuerdo los momentos que vivimos durante el Covid, la gente en pánico, era algo que se con-

taba por la tele y sí, conocíamos a personas. Pero [el Covid-19] no es que escuchas bombas caerte en la cabeza, que tienes que dormir en el sótano y no puedes enchufar la luz porque si te ven te bombardean. Te asomas por la ventana y ves tanques pasando. Y todo el tiempo escuchas disparos. Son cosas bastante fuertes, es algo que te hace madurar», confiesa Topuria en una entrevista concedida a Europa Press en la que, como en el documental, rememora algunos de los instantes más sobrecogedores del conflicto. La invasión rusa de Georgia se produjo en 2008, una guerra que guarda especial relación con el día a día que viven los ciudadanos ucranianos el la guerra. El peleador, que sufrió el conflicto a los once años de edad, aconseja sinceramente al pueblo de Ucrania: «Son momentos en los que tienes que orar muchísimo y creer en que todo pasará».

Topuria, que llegó a España

con 15 años, también reflexiona sobre la manera en la que se le ha tratado en el país como inmigrante: «Excelentemente bien. En España, todo el mundo que viene a trabajar, que viene con un propósito, con un objetivo, se le trata estupendamente bien. Si tú vienes con un pensamiento diferente, de traer tus malas costumbres de donde vengas, obviamente, ni en tu casa te van a tratar bien, y ni en tu casa te van a querer. ¿Cómo te van a querer fuera?»

«Si tú vienes a aportar valor, a cumplir tus sueños y objetivos, aquí se te extiende la mano. Yo soy un ejemplo de ello. A mí me han extendido la mano durante toda mi carrera deportiva, durante toda mi presencia en España siempre me han ayudado. De hecho, estoy donde estoy gracias a España, a todos los españoles y a todos mis compañeros que me ayudaron a crecer», recuerda Topuria. «Todo lo que he necesitado

cuando estaba dando mis primeros pasos, siempre me han ayudado. Me siento profundamente agradecido con ellos. Pero... siempre tenía una responsabilidad, que era aportar valor», afirma el luchador de artes marciales mixtas de 27 años.

«Yo nací en Alemania, soy de padres georgianos y nunca he sufrido el racismo. Mi experiencia personal no me ha dejado ninguna secuela de ello, cada uno tiene unas experiencias diferentes. Yo no conozco a nadie en mi alrededor que haya sufrido de racismo. De hecho, creo que es uno de los países que más libertad le da a las personas de ser quien quiera ser», destaca 'El Matador' en relación a las recientes declaraciones sobre el racismo en España de otro deportista de élite, Vinícius Jr. El campeón de la UFC insiste en que su familia y equipo «son una gran parte» de todo su éxito, y que sin ellos, «no hay Ilia». Topuria afirma que sigue viviendo



E.P.

#### «Estoy donde estoy gracias a España y a todos mis compañeros que me ayudaron a crecer»

como antes de ser conocido, y que, prefiere pasar tiempo con su familia, que «desaprovecharlo y gastarlo por la noche». El peleador, a diferencia de otros compañeros de profesión como los polémicos Conor McGregor o Paddy Pimblett que celebran sus éxitos de manera ostentosa, tiene «una perspectiva diferente en la vida». Eso sí, Topuria matiza que «cada uno vive como quiere» y que «tampoco se puede juzgar a la gente».

El hispanogeorgiano, tras 15 combates, no conoce la derrota en las MMA, y, el viaje desde su debut en la Ultimate Fighting Championship hasta el cinturón del peso pluma, ha sido meteórico. En menos de cuatro años, ha logrado ascender rápidamente en el ranking - tanto de su categoría como del prestigioso libra por libra- y postularse como contendiente al título, una gesta que finalmente consiguió en el UFC 298 el pasado 17 de febrero, arrebatando el título de campeón al experimentado peleador australiano Alexander Volkanovski.

Topuria señala el motivo por el que comenzaron a rodar el documental antes de llegar a ser campeón de la categoría de 65,8 kilos de la UFC: «Porque sabíamos lo que iba a pasar, porque pertenecemos al grupo de los que creemos antes que ver, no necesitamos ver para creer». Íñigo Pérez-Tabernero, productor ejecutivo de Topuria: Matador, hace especial incisión en que el éxito del hispanogeorgiano «no es algo fortuito», porque «todos sus origenes y sus valores tienen resonancia en su presente». También afirma que «es un superdotado, pero además es un superviviente». No obstante, a diferencia de lo que muchas veces se dice de que «cuando una persona tiene dificultades desde pequeño, sale por donde sea», lo que más le sorprendió de Topuria era que «no transgrede nunca sus valores». Topuria: Matador es una producción de Señor Mono, con la participación destacada de Movistar Plus+, plataforma a la que llegará en exclusiva el largometraje documental tras su paso por salas de cine.

INFORMACIÓN | Jueves, 19 de septiembre de 2024

#### Supercopa Endesa 2024

El Real Madrid ha ganado las seis últimas Supercopas y la temporada pasada se hizo con los tres títulos españoles en liza. ¿Será alguien capaz de acabar con su hegemonía este fin de semana en Murcia?

# ¿Quién acaba con la dictadura del Madrid de Campazzo?

DIONI GARCIA

UCAM Murcia CB, Unicaja y Barça tienen un reto este fin de semana en la Supercopa Endesa 2024 que se celebra en el Palacio de los Deportes: acabar con la dictadura del Real Madrid de Facundo Campazzo, un equipo que ha ganado el torneo de forma consecutiva los seis últimos años y que el curso pasado se hizo con los tres títulos españoles en juego. Ni la marcha de Pablo Laso hace ya dos campañas provocó una crisis en el gigante del baloncesto español, que la pasada lo ganó todo con el base argentino como MVP en los tres torneos, y que en la anterior solo triunfó en la Supercopa pero se hizo con la Euroliga, el trofeo más preciado del continente.

#### Doce victorias consecutivas

La Supercopa se ha convertido en territorio blanco desde hace más de un lustro. Desde la edición de 2018 en Santiago de Compostela ha ganado todos los partidos. Es decir, que lleva doce triunfos consecutivos en el torneo que abre la temporada. En la ciudad gallega ganó al Monbus Obradoiro (61-81) en semifinales y al Baskonia (80-73) en la final. Un año después, en 2019 en Madrid, derrotó al Fuenlabrada (116-61) y al Barça (89-79). En Tenerife 2020, al Iberostar Tenerife (79-92) y el Barça (72-67). Repitió Tenerife en 2021, donde los blancos ganaron al Lenovo Tenerife (70-72) y al Barça (88-83). En Sevilla 2022 se deshizo del anfitrión Coosur Betis (69-100) paraen la final volver a ganar a los azulgranas (89-83). Y en Murcia 2023 eliminó al Barça en semifinales (90-80) y derrotó en la final al Unicaja (88-81). Para encontrar la última derrota del Madrid en la Supercopa hay que remontarse a las semifinales de Las Palmas 20217, cuando el anfitrión Gran Canaria le ganó por 73-64

#### Con cuatro caras nuevas

La continuidad había sido la seña de identidad del Real Madrid en las últimas campañas. Pero las retiradas de Rudy Fernández y Sergio Rodríguez,

cozo, al Ibe2) y el Barça
rife en 2021,
ron al Lenoal Barça (88deshizo del
69-100) panar a los azulMurcia 2023
difinales (90al al Unicaja
rar la última
la Supercopa
la Superco

Barça, puesto que ambos se enfrentarán en el partido que abrirá el torneo a las seis y media de la tarde en el Palacio de los Deportes. Quien quiere evitar por segundo año consecutivo una final Unicaja-Real Madrid es el UCAM Murcia, que a las nueveymedia de la noche se medirá a los malagueños en un duelo que se ha convertido en clásico en las dos últimas campañas. Peropara ello los murcianistas tienen que acabar con varios maleficios. El primero, la racha de triunfos del Unicaja en el Palacio de los Deportes. Pese aque la última vez que se vieron las caras universitarios ymalagueños fue en las semifinales

dos emblemas, han provocado que hayan llegado hasta el defensor de la Barça, puesto que ambos se enfren- lió cara para los de Sito Alonso, perdiero partido que abrirá el torneo a las seis y media de la tarde en el partido que abrirá el torneo a las seis y media de la tarde en el partido que abrirá el torneo a las seis y media de la tarde en el partido que abrirá el torneo a las seis y media de la tarde en el partido que abrirá el torneo a las seis y media de la pasada campaña de la ACB y salició cara para los de Sito Alonso, perdiero naron los tres a domicilio. También cayeron en la temporada regular de la pasada campaña de la pasa

Juan Carlos Caval

Otromaleficio es el que pesa sobre el anfitrión. Nunca el organizador ha ganado el tomeo. Y desde Las Palmas 2017 el equipo de casa no juega la final. Antes lo hicieron el Granada (2005), Unicaja (2006 y 2015), Bilbao (2007) y Zaragoza (2008), pero el resultado siempre fue el mismo: derrota ante sus aficiones. El UCAM tiene la oportunidad de romper todos esos sortilegios.

Otromaleficio es el que pesa sobre de la comporturación de casa no juega la final. Antes lo hicieron el Granada (2005), Unicaja (2006 y 2015), Bilbao (2007) y Zaragoza (2008), pero el resultado siempre fue el mismo: derrota ante sus aficiones. El UCAM tiene la oportunidad de romper todos esos sortilegios.



Campazzo, antes de recibir el año pasado el trofeo de MVP de la Supercopa Endesa en Murcia.

#### **Balonmano**

### Profunda renovación en la primera lista de las Guerreras tras París '24

Paolo Bernabé y Lisa Oppedal, del Atticgo Elche, en la lista

EFE

Ambros Martín, técnico de la selección nacional femenina de balonmano, ha ofrecido una renovada lista de convocadas, la primera tras la participación de las Guerreras en París 2024, para unas jornadas de concentración. Convocadas: Porteras: Maddi Aalla (Alba Fehervar) y Car-men Sanz (Caja Rural Aula Vallado-lid); Centrales: Arroyo, Elba Álvarez (Super Amara Bera Bera) y Paola Bernabé (Atticgo Elche); Lateral izquierdo: Santomé (Conservas Orbe Zendal Portiño), Loidi (Motivemarket.com Gijón) y Sornaza (KH-7 Granollers); Lateral derecho: Mbengue (Gloria

2018 Bistrita-Nasaud) e Itziar Martínez (Atlético Guardés); Extremo izquierdo: Lisa Oppedal (Attigo Elche)
y Vegué (Blomberg-Lippe); Extremo
derecho: Barros, Buforn (Conservas
Orbe Zendal Porriño), Ugazi Manterola (Zuazo); Pivotes: Tchaptchet
(Super Amara Bera Bera), Sara Valero (JDA Dijon) y Cristina Polonio
(KH-7 Granollers).■

chado Guerschon Yabusele, Carlos

Alocén, Fabien Causeur y Vincent

Poirier. Este año, como en el anterior,



#### **CULTURA Y SOCIEDAD**

Jueves, 19 de septiembre de 2024

Matflie







Fotograma de El caso Asunta, creado y producido por Ramón Campos, que participa en el festival, y de L'Hora Fosca de À Punt, cuyo productor, Pedro Pastor, es otro de los invitados.

ÁFRICA PRADO

Alicante True Crime es el nuevo festival de ficción y no ficción criminal que se celebrará en la ciudad durante tres días, del 18 al 20 de octubre, con una docena de expertos relacionados con este subgénero negro, cada día más en auge, entre criminólogos, periodistas, escritores y creadores audiovisuales.

Organizado por la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Alicante, que este año ha sacado a licitación la contratación de la gestión de este festival por 15.000 euros, que toma el relevo de Alicante Noir y en su primera edición se centra en este fenómeno que explora la realidad utilizando herramientas de la ficción para contar historias, siempre basadas en hechos reales.

Santiago Álvarez, director de Alicante True Crime, y la concejala de Cultura, Nayma Beldjilali, presentaron ayer este encuentro, que consideran el «primer festival» dedicado específicamente a ello, dentro de los más de cincuenta festivales del circuito de género negro que se celebran en España.

«Cada vez hay más secciones de true crime en festivales de cine como Málaga o Cinema Jove, así como apartados en plataformas de streaming como Netflix. Todos los expertos dicen que es el nicho que más está creciendo», manifiesta Álvarez, que cuenta con trece años de experiencia en la organización de Valencia Negra, y cree que este nuevo festival puede ser «una marca» para Alicante.

Ambos avanzaron ayer el grueso de la programación de Alicante True Crime -aún por acabar de perfilar, al igual que su página web- que contará con una docena de actividades y al menos trece invitados, expertos en el mundo del crimen desde la literatura, el

#### Historias de crímenes

El productor de *El caso Asunta* o *Cómo cazar a un monstruo*, Ramón Campos, y el de *L'Hora Fosca*, Pedro Pastor, participan, entre otros, en este primer encuentro que se celebra del 18 al 20 de octubre en Espacio Séneca

# Alicante se prepara para tres días de **«true crime»** con un festival propio



Nayma Beldjilali y Santiago Álvarez, en la presentación de Alicante True Crime.

podcast, el periodismo o el mundo audiovisual.

#### **Participantes**

Profesionales como Ramón Campos, showrunner y productor detrás de series como El caso Asunta, El caso Alcàsser o la reciente Cómo cazar a un monstruo; Pedro Pastor, productor de L'Hora Fosca, que acaba de estrenar cuarta temporada en À Punt y que prepara un programa del crimen de Polop; los reconocidos criminólogos Vicente Garrido y Paz Velasco; los periodistas Teresa Domínguez, del diario Levante-EMV, Manu Marlasca y Luis Rendueles, autores del podcast Territorio Negro; los escritores de novela negra Mariano Sánchez Soler, Jordi Llobregat, Enrique Botella, Blas Ruiz Grau, copresentador también del exitoso podcast Crimen y Carrillo, y el doctor en Cine y académico de la Real Academia del Cine Español, Pau Gómez, participan en Alicante True Crime.

La programación incluye también dos clubs de lectura con autores alicantinos en bibliotecas municipales.

Nayma Beldjilali, que además es criminalista, consideró que este subgénero literario y audiovisual que mezcla herramientas de la ficción con hechos reales es un fenómeno que «se encuentra en pleno auge y despierta un gran interés, por lo que hemos realizado esta apuesta dentro del género negro». La edil ha animado a alicantinos y visitantes a acudir al Espacio Séneca para asistir a unas jornadas que «prometen ser muy interesantes por los invitados y los temas que se van a abordar».

Santiago Álvarez explicó que «es una oportunidad de acercar el mundo de la ficción y no ficción criminal a lectores y espectadores, unos hechos que están presentes a nuestro alrededor y que deben abordarse con responsabilidad -tratamos con material sensible pero también con detalle. El true crimen no solo nos ayuda a entender mejor quiénes somos como individuos, sino también quiénes somos como sociedad».

#### Posible burbuja

Sobre si es arriesgado dedicar un festival en exclusiva al true crime, actualmente un fenómeno muy atractivo para el público pero que podría decaer en el futuro, la responsable municipal de Cultura señaló que se puede reorientar siempre al género negro «si perdiera fuelle», mientras que el responsable del festival ha mantenido su confianza en la continuidad, dado el gran tirón que tiene entre el público, y le auguró un largo recorrido amoldándose a la realidad del momento.

«Ya se planteaba hace años si había una burbuja de novela negra y hoy es el género literario más leído en España», recordó Santiago Álvarez, tras indicar que lo cierto es que «siempre habrá temas que contar porque nos atañen como personas».■ INFORMACIÓN Jueves, 19 de septiembre de 2024 Cultura y Sociedad | 55

#### Literatura

El poeta chileno Raúl Zurita estará presente en el congreso organizado por el Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti de la UA por el último año de docencia del catedrático

# El homenaje a **José Carlos Rovira** centra la programación del CeMaB

JUAN FERNÁNDEZ

La literatura hispanohablante se hace presente en el nuevo curso académico de la UA con una programación del Centro de Estudios Literarios Iberoamericanos Mario Benedetti (Ce-MaB) para el primer cuatrimestre. Como plato fuerte, el centro pone en marcha el Congreso Internacional Ut pictura poesis. Literatura y Arte en el ámbito iberoamericano. Homenaje a José Carlos Rovira y el nuevo ciclo Jóvenes poetas jóvenes, donde poetas menores de 30 años que se han creado un nombre en la literatura dialogarán con autores alicantinos sobre la generación presente y venidera.

Asimismo, se ha confirmado la participación de escritores de renombre internacional como Raúl Zurita, Erika Martínez, Ema Wolf, Cecilia Eudave o Frederick de Armas Galdós. Una variedad de actividades cuya asistencia es libre hasta completar aforo, incluyendo el Congreso Internacional. La programación fue presentada ayer por la directora del CeMaB, Beatriz Aracil, quien desgranó el contenido de un intenso programa integrado por una veintena de propuestas literarias.

Un contenido cuya actividad fundamental se centra en el homenaje al profesor emérito José Carlos Rovira Soler, Catedrático de Literatura Hispanoamericana en la Universidad de Alicante, en su último año de docencia. Será un congreso internacional con más de 90 especialistas venidos de toda Europa, Latinoamérica e incluso de Japón. Celebrado del 6 al 8 de noviembre, Ut pictura poesis. Literatura y Arte en el ámbito iberoamericano está coordinado por el Vicerrectorado de Cultura, Deporte y Extensión Universitaria, la Facultad de Filosofía y Letras y el propio CeMaB. Este evento, además, contará con un acto de homenaje en el Museo de la Universidad de Alicante el día 7 de noviembre.

#### Visitas literarias

La primera escritora que llegará al CeMaB este cuatrimestre será la mexicana Cecilia Eudave, quien comenzará una nueva edición del programa Ven al CeMaB, un contenido enfocado para Institutos de Educación Se-



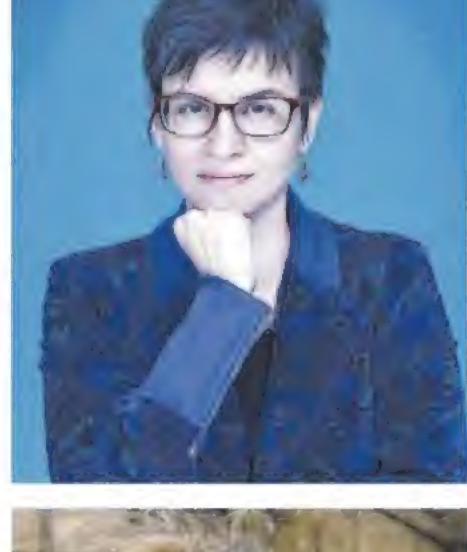





El homenaje centra una programación que incluye la visita de autores como Raúl Zurita, Erna Wolf o Cecilia Eudave.

cundaria de la provincia, con su conferencia Criaturas, monstruos y detectives: lo real y lo inusual en mi literatura para jóvenes. El evento se realizará el próximo 25 de septiembre en el Centro de Estudios Literarios Mario Benedetti a las 11 horas para analizar la escritura de lo inusual en la literatura juvenil. Un acercamiento al fomento de la lectura a los jóvenes haciendo especial hincapié en la frontera entre la realidad y el subconsciente, dando paso a un tipo de fantasía más terrenal. El 3 de octubre será el turno de la escritora argentina Ema Wolf, quien dialogará sobre su trayectoria literaria y sobre su universo de literatura infantil y juvenil en una nueva edición de Una autora nos introduce en su mundo. La modalidad de este encuentro será online y se realizará a partir de las 18 horas.

Seguidamente, el CeMaB ha preparado la Semana de la Mujer Escritora, una actividad que contará con la presencia de la poeta y profesora de Literatura Hispanoamericana de la Universidad de Granada Erika Martínez, que impartirá la conferencia inaugural del Máster en Estudios Literarios, titulada Cómo pensar hoy la poesía. Reflexiones con algunas poetas latinoamericanas, el 15 de octubre, a las 18 horas, en la sede del centro. Mientras que el día siguiente, 16 de octubre, a las 10 horas, también se acogerá la proyección del documental Silvia Baron Supervielle, le film (2022), junto a un diálogo con su director Mario Daniel Villagra. Esta pieza audiovisual está dedicada a una

#### Jóvenes autores

#### El centro estrena un nuevo ciclo

Una de las novedades de este curso es la inauguración del nuevo ciclo Jóvenes poetas jóvenes, dedicado a autores menores de treinta años que ya destacan por su carrera literaria, pero que todavía tienen mucho por decir en su extenso futuro en el mundo de las letras. El objetivo de este ciclo, según explica Aracil, es dar espacio a estos autores y contribuir a la continuidad de sus voces innovadoras. Este nuevo ciclo comenzará con la participación de los poetas Jesús Pacheco (10 de diciembre a las 16 horas) y Rocio Simón (17 de enero a las 11 horas).

El Centro Benedetti mantiene además el VI Seminario La Literatura Hispanoamericana en el aula (3 y 4 de octubre en modalidad online) y el V Seminario de Teatro e historia, dedicado en esta ocasión a la Historiografia teatral: proyectos de investigación entre dos orillas (4 y 5 de diciembre, también online). Asimismo, el centro también colabora con el I Seminari Internacional d'Arts Escèniques en Femeni. Maternitat i identitat sexual en l'escena del segle XXI, que organiza el Departamento de Filología Catalana el 23 de octubre, a las 10 horas, en el CeMaBM y el IX Congreso Internacional de Jóvenes Investigadores en Estudios Teatrales (CIJIET), del 13 al 15 de noviembre, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UA. ■

escritora sumida en dos culturas tras marcharse a Francia a vivir.

Ya en noviembre, concretamente el día 5, el crítico y novelista Frederick de Armas Galdós, bisnieto del primo de Benito Pérez Galdós, estará en la Universidad de Alicante a las 18 horas para impartir la conferencia El abra del Yumurí: genealogía de una novela. Mientras que el poeta chileno Raúl Zurita ofrecerá un recital el 7 de noviembre a las 19.30 horas en el marco del Congreso Internacional en homenaje a José Carlos Rovira Soler. ■

56 Cultura y Sociedad Información



El comedor de Equelite está presidido por imágenes de dos grandes del tenis español y mundial, como son Carlos Alcaraz y Juan Carlos Ferrero.

#### Ruta por la mejor gastronomía

Entre deporte y tradición, el restaurante Equelite mostro ayer su potencial culinario con productos autóctonos y platos que celebran la historia gastronómica villenera

# De la raqueta al plato: Equelite cautiva «Menjars de la Terra»



ELENA SANZ LÓPEZ

El restaurante Equelite ubicado en la Academia de Tenis Juan Carlos Ferrero, en Villena, brilló ayer como una referencia destacada de la gastronomía local durante la cita de «Menjars de la Terra». Esta iniciativa pone en valor las raíces culinarias de la provincia de Alicante y los talentos locales, destacando tanto a chefs como a restaurantes que brillan por su dedicación a la cocina tradicional.

La de ayer fue, sin duda, una jornada especial para Equelite, que además de ser conocido como una academia de alto rendimiento, cuenta con una interesante oferta culinaria que destaca por sus platos tradicionales y sabores auténticos. Tal y co-



Entre los comensales que ayer acudieron al restaurante Equelite estuvieron: Víctor López, delegado comercial de Bocopa; José Flor, director comercial de Bocopa; Maite Gandía, concejala de Deportes y Servicios del Ayuntamiento de Villena; Antonio Martínez Cascales, fundador de la Academia de Tenis Juan Carlos Ferrero; Juan José Olivares Tomás, teniente de alcalde en el Ayuntamiento de Villena; y Paco Bernabé, jefe de sección de Provincia del periódico INFORMACIÓN y coordinador de «Menjars de la Terra».

la Academia de Tenis Juan Carlos Ferrero en la que se sitúa el restaurante: «Aquí hay un sitio en el que además de venir a aprender a jugar bien al tenis, puedes pasar un día comiendo con la familia y con amigos, ya que

> comida de alta calidad», quien además apunta que a través de iniciativas como «Menjars de la Terra», «se pone en valor justamente el tipo de cocina que es nuestra, de la que aveces nos olvidamos a causa de las influencias externas, que están muy bien, pero hay que seguir también apostando por la cocina tradicional».

contamos con un restaurante con

modestaca Iñaki Etxegía, gerente de

#### Un menú de contrastes

El menú comenzó con una selección de entrantes, una mezcla de tradición y modernidad. El Tartar de gamba, un plato fresco y delicado resaltaba el sabor puro de este marisco. Habitas con foie, trufa y reducción de uva del Vinalopó, una combinación de la textura suave de las habitas con el lujo del foie y el toque dulce y afrutado de la uva. Un plat local que no podía faltar, en forma de tapa, el famoso «Triguico villenero», una receta que rememora la tradición agrícola de Villena y sus sabores de antaño. Y la ensalada de tomate con mojama, un plato refrescante y equilibrado.

Para el plato principal, los asistentes pudieron disfrutar de un cordero lechal con ajetes tiernos, un plato que refleja la excelencia de los productos de la tierra y el cariño con el que son preparados.

El postreno se quedó atrás, con un helado de turrón con gelatina de Cerol, una combinación que fusiona dos productos emblemáticos: el turrón, que evoca los sabores dulces y tradicionales de Alicante, y el Cerol, una bebida con gran arraigo local. La comida se completó con una selección de cafés e infusiones, perfecta para culminar esta experiencia culinaria.

#### Deporte y gastronomía

Jose Navarro

Equelite es conocido a nivel mundial por su academia de tenis de élite, que ha visto pasar a grandes estrellas del deporte, como es el caso de Carlos Alcaraz. Pero lo que muchos desconocen es que también han invertido años de trabajo en perfeccionar su oferta gastronómica. Este reconocimiento por parte de «Menjars de la Terra» es una prueba del esfuerzo constante por ofrecer una cocina de calidad, basada en productos locales y recetas tradicionales. «Queremos que la gente nos conozca también por nuestra gastronomía, y no solo por el deporte», comentaba Paqui Serrano, jefa de cocina de Equalite.

Juan José Olivares, teniente de alcalde del Ayuntamiento de Villena, también quiso aprovechar la ocasión para subrayar la importancia de la cultura culinaria que hay en el municipio, «quizás por ese cruce que tiene Villena y esa cercanía con La Mancha posee una riqueza gastroINFORMACIÓN Jueves, 19 de septiembre de 2024

Cultura y Sociedad | 57

Jose Navarro





Paqui Serrano, jefa de Cocina del establecimiento de Villena, que estuvo completamente lleno para celebrar estas jornadas. Y el equipo de profesionales que las hizo posibles.

nómica tan importante. Aquí, el gazpacho manchego es un plato que asumimos como nuestro, pero tenemos también el arroz y pata y, al mismo tiempo, de cara al verano, la temporada de espárragos Además, Villena es tierra de vinos».

Olivares quiso exponer el caso particular de Equelite, y explicaba que «mucha gente piensa que como es la Academia de Tenis Juan Carlos Ferrero, el restaurante es privado, pero tiene entrada libre y yo, desde aquí, querría invitar a todo el mundo a que vengan y lo conozcan».

«Menjars de la Terra» ha seleccionado Equelite no solo por su nivel culinario, sino también por su compromiso con la preservación de la cultura gastronómica. Estas jornadas, organizadas por INFORMA-CIÓN con el apoyo incondicional de la Diputación de Alicante, son una plataforma para promocionar la riqueza de los productos y sabores autóctonos.

#### Hoy, Nou Cucuch en Novelda

Hoy, la ruta de Menjars de la Terra se traslada a Novelda, donde el restaurante Nou Cucuch, dirigido por Juan Carlos Sánchez, toma el relevo en esta celebración gastronómica. Sánchez, emocionado por haber sido seleccionado, comparte: «Fue una alegría inesperada recibir la llamada de Menjars de la Terra. Cosas como esta te animan a seguir trabajando con ganas. Siempre se agradece que se reconozca el esfuerzo». Buen provecho.





Tartar de gamba y Habitas con foie, trufa y reducción de Uva del Vinalopó.



Tapa de «triguico villenero» y Ensalada de tomate con mojama.





#### Menú de hoy

## Nou Cucuch (Novelda)

#### Entrantes:

- -Longaniza seca de Pinoso con blanquito de pueblo.
- -Berenjena gratinada al horno.
- -Surtido de salazones.
- -Degustación de gachamiga con Uva Embolsada del Vinalopó.

#### Principal:

-Paellica de verdura con alcachofa.

#### Postre:

- Torrija con helado de mantecado.
- -Cafés e infusiones.

#### Bodega:

- -Blanco Marina Alta, de Bodegas Bocopa.
- -Tinto Monastrell Laudum XII Plus, de Bodegas Bocopa.
- -Cervezas, refrescos y agua mineral.

PRECIÓ POR PERSONA: 42 € (IVA incluido) Reservas: 965 603 034 Info@cucuch.com



58 | Cultura y Sociedad Información



#### **Alicante**

Mónica Pérez Blanquer se desvincula del proyecto por no disponer de «tiempo suficiente» para ejecutarlo. La Diputación asegura que la programación, ya diseñada, no peligra

# La **Muestra de Teatro** se queda sin directora pero el programa se mantiene

A. PRADO

La directora de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos (Mutesac) de los últimos dos años, Mónica Pérez Blanquer, no seguirá este año al frente de la próxima edición, la número 32, que se celebra en Alicante el próximo mes de noviembre.

La Muestra se queda sin cabeza visible a dos meses de su inicio, aunque ello no altera su funcionamiento, ya que la programación diseñada por Pérez Blanquer se mantiene, aseguran desde la Diputación de Alicante, una de las instituciones que forma parte del Patronato que la sostiene económicamente, junto al Ministerio de Cultura (a través del Inaem), el Ayuntamiento de Alicante y la Fundación SGAE, además de la colaboración del Institut Valencià de Cultura y del Teatro Principal.

Pérez Blanquer comunicó su desvinculación de la Muestra de Teatro de Alicante hace unos días a los miembros del Patronato y ayer remitió a este diario un comunicado en el que indica que «no podrá ejercer la dirección ejecutiva del proyecto» exponiendo sus motivos, entre los que apunta «la degradación paulatina de la situación

administrativa» de este encuentro con la dramaturgia actual, no haber dado continuidad «a la contratación de la figura de dirección» y la falta de licitación «con el tiempo suficiente para poder producir y ejecutar la Muestra con las herramientas y los recursos necesarios».

Apunta que la propuesta de lícitación de los servicios para organizar y celebrar esta 32 edición se publicó el pasado 3 de septiembre y no prevé formalizarse hasta el 14 de octubre. En su escrito señala que la Diputación es quien licita cada año la ejecución del proyecto a una empresa -este año, la única que se presentó fue ESOC, encargada de las últimas ediciones- «y desde mayo advertí en numerosos correos sobre la necesidad de licitar con el tiempo suficiente» para llevarlo a cabo.

Por su parte, el diputado provincial de Cultura, Juan de Dios Navarro, replica que el proceso de licitación lleva sus tiempos y achaca cierto retraso a que este año «la Diputación de Alicante ha debido realizar una modificación de crédito para adelantar el dinero de la muestra que aporta el Ministerio de Cultura, ya que, al tener el Gobiemo los presupuestos prorrogados, el trámite para autorizar la subvención nominativa a la Dipu-



Mónica Pérez Blanquer

tación se iba a ralentizar aún más». La Muestra, añade, cuenta este año con 293.000 euros de presupuesto, de los que 240.000 corresponden el Inaem, 30.000 euros a la Diputación, 8.000 al Ayuntamiento y 15.000 a la SGAE.

«La Muestra se realiza gracias a que la Diputación ha adelantado en tiempo récord el dinero del Inaem, que nos lo pidió en el mes de abril y accedimos a realizar la modificación de crédito para aportar la cantidad que faltaba», argumenta Navarro, que aclara que se han seguido escrupulosamente los plazos para materializar la licitación «lo antes posible», aunque considera que tampoco ha sido excesiva la demora. El pasado año, por ejemplo, se adjudicó el 23 de agosto y se formalizó el 25 de septiembre.

Navarro respeta la decisión de Pérez Blanquer, que califica de «contratiempo» pero aclara que será la empresa la que se haga cargo de ejecutar la programación. Según indica, Pérez Blanquer tenía un contrato para diseñar la programación con el Inaem, que finalizó en julio, y después debía ser la empresa adjudicataria la que le contratara para dirigir el proyecto, algo que este año no sucederá.

Por este motivo, Pérez Blanquer insiste en su comunicado en que ella «no ha dimitido» al carecer de contrato actualmente. A su juicio, que no haya un contrato de dirección con continuidad «era una condición indispensable para que la ejecución de la muestra no se viese interrumpida y para evitar situaciones como esta».

A este respecto, Juan de Dios Navarro indica que, en ese caso, debería dirigirse al Inaem, que es quien le contrata para que diseñe la programación y quien sufraga en mayor medida esta actividad, que en las tres décadas anteriores dirigió Guillermo Heras.

#### **Escenarios**

La agenda del recinto nuciero para el presente curso incluye una variedad de actividades centradas en el teatro, la música y el humor

# Mikel Erentxun, El Cigala y Ángel Martín actuarán en el Auditori de La Nucia

JUAN FERNÁNDEZ

El Auditori de La Nucia hace pública una programación con 41 actuaciones que arrancará en el mes de septiembre y se mantendrá hasta julio del próximo año. El cantante Mikel Erentxun será uno de los protagonistas junto con artistas de la talla de Celtas Cortos, Elefantes, Ara Malikian, Revolver o Diego El Cigala. Una retahíla de actividades que arrancan este sábado 21 de septiembre con la producción Road to Hell, basado en las canciones de la mítica banda

AC/DC

En la programación destaca también la actuación del humorista Ángel Martín y del trío Clownic (creado por Tricicle). A nivel teatral, José Sacristán y Ana Marzoa visitarán la localidad con su obra La colección, donde un matrimonio de coleccionistas mayores se pre-



El artista Mikel Erentxun.

gunta qué pasará con su colección cuando ellos ya no estén. Sin hijos ni nadie a quien dejar la colección a buen recaudo para cuando no estén, la pareja buscará un heredero en quién confiar.

#### **Pasatiempos**

#### Crucigrama

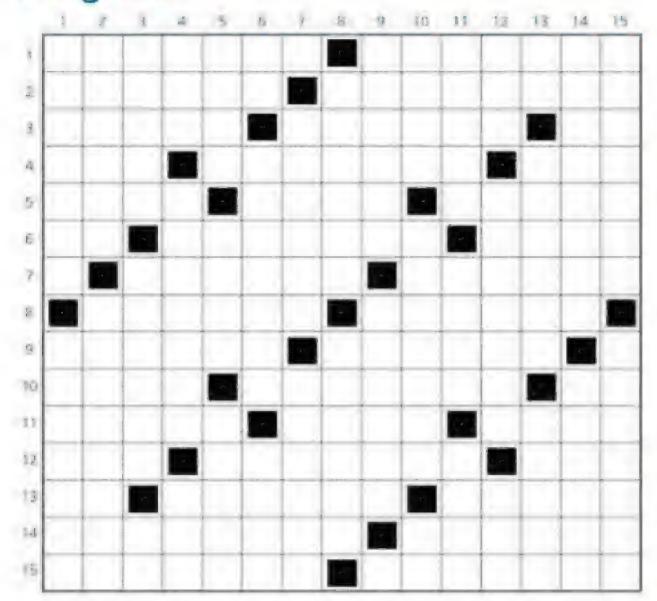

HORIZONTALES.- 1: Sacos largos y estrechos. Hombre que se gana la vida llevando. recados o transportando buitos de un punto a otro.-2: Fallecimientos. Hecho con arcilia -3: Relativo a la zona. Cáncer. Abreviatura de tamen.-4: Primero. Andar de farra, divertirse. Prefijo que significa bajo o debajo de -5: Ceda voluntariamente su sangre con destino a personas que la necesitari. Descifrar un escrito. Turbar, interrumoir, frustrar algo halaqueño o alegre -6: Campeon Los que, los cuales. Relevador - 7: Simbolo del azufre. Aparecia, brotaba. Cordillera montañosa considerada la frontera entre Europa y Asia. -8: Utensilios para desenredar y componer el pelo. Recién nacidas.-9: Vallar, tapiar. Acciones de parir. En romanos, cien.-10: Espacio de tierra comprendido entre ciertos limites. Tildes. Simbolo del tantalio --11: Ave corredora americana. Marcharte Sujetan con ligaduras o nudos.-12: Se dingia a un lugar. Violenta exaltación y perturbación del ánimo. Metal preciosó - Afirmación Guarnición que queda colgando a los extremos de algunas ropas. a modo de fleco. Extremo u orilla de algo -14: Perseverante. Subirse encima de algo.-15: Pólipo solitano antozoo, que vive fijo sobre las rocas marinas. Gitano

VERTICALES.- 1: Obstinadas, testarudas. Persona que asiste a un balneano.-2: Fertilizantes. Felicitación -3: Tela de hito muy ligera, clara y fuertemente engomada. Apacible, sosegada. Tengo conocimiento de algo -4: Letra griega. Ecuanimidad Prefijo que significa reunión, cooperación o agregación.-5: Deporte de origen escocés. Caja para depositar el voto. Satisfecho, alegre, contento -6: Simbolo del osmio. Dotada de alas. Carcajean.-7; Abreviatura de Sur Tenéis por cierto algo-Pone la tapa a un recipiente.-8: Carenado. Mercado del ganado de cerda.-9: Produzca, cause algo. Cubierta que se pone en la mesa para comer. Simbolo del carbono -10: Caja de madera sin fortar y con tapa llana. Casualidades, azares. Apócope de mio.-11: Relata. Hecho pedazos. Lago pirenaico.-12: Poseedor de algo-Que en su superficie forma granos con alguna regularidad. Organización humariitaria.-13: Letra griega. Pisos de los zapatos. Masa de harma con otros ingredientes, de forma redonda, que se cuece a fuego lento.-14: Presentes, contemporáneos. Emplear demasiado tiempo en hacer algo.-15: Palabras que designan o identifican seres animados o inanimados. Hombre que trajina con una canda

#### Sudoku

| 9 |   |   | 8           | 4 |   |   |   |   |
|---|---|---|-------------|---|---|---|---|---|
|   | 7 |   | 8<br>2<br>9 |   | 1 | 3 |   |   |
|   | 3 |   | 9           |   |   |   |   |   |
| 7 |   |   | 1           |   |   |   | 4 |   |
|   |   | 8 |             |   |   | 2 |   |   |
|   |   | 8 |             | 8 |   | 7 |   |   |
|   |   | 1 |             |   | 2 |   | 5 |   |
|   | 9 |   |             |   |   | 6 |   | 1 |
|   |   |   |             |   | F |   | 2 |   |

Dificultad media. Rellenar las nueve filas, nueve columnas y nueve celdas, marcadas con trazo más grueso, con los números que faltan del 1 al 9 sin repetirlos para completar este pasatiempo de solución única.

#### Sopa de letras

Buscar los nombres de los dibujos. Se pueden leer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, de arriba a abajo, de abajo a arriba y en diagonal.

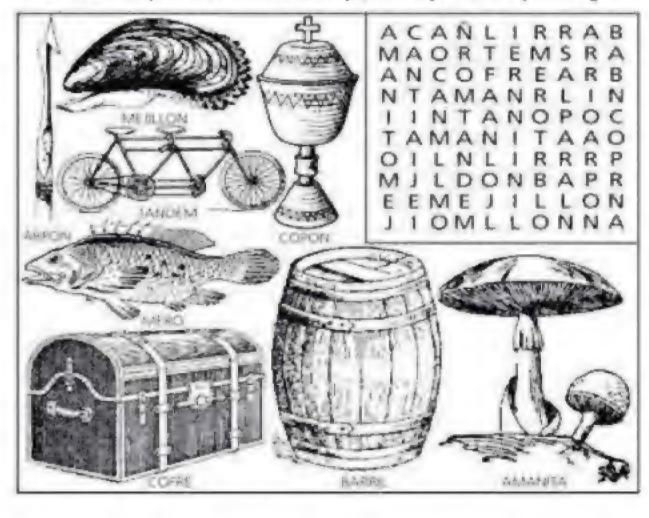

#### **Ajedrez**

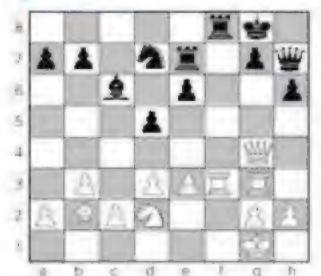

Blancas: Sisniega: Negras: Acevedo Blancas juegan y ganan

#### Olafo el vikingo Por Chris Brownie





1-Axg7, Txg7; 2-Dxe6+, Rh8; 3-Dxd7, Axd7; 4-Txf8+

**AJEDREZ** Ibon.-12: Amo. Granosa. ONG.-13: Pi. Suelas. Torta.-14: Actuales. Tardar.-15: Nombres. Canoero. 6: Os. Aligera. Rien.-7: S. Creéis. Cierra.-8: Carena. Perneo.-9: Genere. Mantel. C.-10: Arca. Suertes. Mi.-11: Narra. Roto. Verticales.-1: Tozudas, Bañista.-2: Abonos, Parabién.-3: Linón, Serena, Sé.-4: Eta, Equidad, Com.-5: Golf, Urna, Ufano.-Atan.-12: Iba. Frenesi. Oro.-13: St. Cairel. Borde.-14: Tesonero. Montar.-15: Anémona. Cingaro. 6: As. Quiene.s Relé.-7: S. Surgia. Urales.-8: Peines. Meonas.-9: Bardar. Partos. C.-10: Area. Acentos. Ta.-11: Nandú. Irte. Horizontales1: Talegos, Ganapán,-2: Obitos, Cerámico.-3: Zonal, Cancro, TM.-4: Uno, Farrear, Sub.-5: Done, Leer, Aguar-

SOPA DE LETRAS

**VCVIESHMUS** 

VMNOTIMO!

E. E. AND BELLEVIS CONTROL FOR

O W WISSERWING WATER

编并中的证例A AREMOTROAM

SUDOKU

Soluciones pasatiempos

#### La suerte

J. L. Bango

| ONCE  | 16/9/2024          |
|-------|--------------------|
| 70963 | Serie: 034         |
|       | 17/9/2024          |
| 50538 | Serie: 025         |
|       | 18/9/2024          |
| 62731 | Serie: 037         |
|       | 12/9/2024          |
| 65316 | Serie: <b>002</b>  |
|       | Cuponazo 13/9/2024 |
| 43478 | Serie: 017         |
|       | Sueldazo 14/9/2024 |
| 37810 | Serie: 22          |
|       | Sueldazo 15/9/2024 |
| 55459 | Serie: 004         |

Mi día 18/9/2024 10 JUN 2019 Suerte: 10

#### Súper ONCE 18/9/2024

Sorteo 1

01-02-08-10-11-15-17-24-26-35-39-55-56-59-65-69-74-75-76-85 Sorteo 2

01-05-15-25-28-31-40-43-48-50-51-52-54-62-67-73-76-77-81-84 Sorteo 3

01-03-05-06-09-14-19-26-27-38-41-43-46-52-56-61-65-72-80-82 Sorteo 4

01-19-20-24-27-30-37-38-40-41-43-49-51-53-60-63-70-72-75-85 Sorteo 5

01-04-10-13-25-36-38-50-51-52-55-57-61-63-64-70-75-77-78-81

| Triplex  | 18/9/2024 |
|----------|-----------|
| Sorteo 1 | 386       |
| Sorteo 2 | 215       |
| Sorteo 3 | 326       |
| Sorteo 4 | 876       |
| Sorteo 5 | 446       |
|          |           |

Euro Jackpot 17/9/2024 1-3-13-24-44 Soles: 11 y 12

Eurodreams 16/9/2024 11-19-22-27-39-49

Bonoloto 18/9/2024 03-11-16-20-32-48

C: 49-R: 2

#### Euromillones 17/9/2024

20-30-32-41-44

Sueño: 1

El millón: GNN27244 E: 1 y 10 13/9/2024

10-15-17-31-42

Joken 2 445 600

El million: GLJ90382 E: 4 y 12

La Primitiva 16/9/2024 01-09-11-34-35-44 C:13 R:9 Joker: 1229 547

12/9/2024

C28 R 6 08-10-22-36-44-45

14/9/2024 C: 24 R: 8 09-11-19-23-44-46

Joker: 1595 178

El Gordo 15/9/2024 02-08-27-40-52 Clave: 4 SE RECOMIENDA COMPROBAR LOS DATOS EN

LAS PAGINAS OFICIALES CORRESPONDIENTES

#### Cines

| AANA<br>El 47<br>El mayordomo inglés<br>Sidonie en Japón<br>Sidonie en Japón<br>Té negro<br>Topuria: Matador | 965 14 39 20<br>(Digital) 17.45<br>V.O.S. (Digital) 22.00 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| El mayordomo inglés<br>Sidonie en Japón<br>Sidonie en Japón<br>Té negro<br>Topuría: Matador                  |                                                           |
| Sidonie en Japón<br>Sidonie en Japón<br>Té negro<br>Topuria: Matador                                         | V O S (Digital) 22 00                                     |
| Sidonie en Japón<br>Té negro<br>Topuria: Matador                                                             |                                                           |
| Té negro<br>Topuria: Matador                                                                                 | (Digital) 18.00                                           |
| Topuria: Matador                                                                                             | V.O.5. (Digital) 20.00                                    |
|                                                                                                              | V.O.S. (Digital) 22.00                                    |
|                                                                                                              | (Digital) 20.00                                           |
| /olverėis                                                                                                    | (Digital) 17.4!                                           |
| CINES KINÉPOLIS PLAZA MAR 2                                                                                  | 965 22 01 9                                               |
| Alien: Romulus                                                                                               | 22.00                                                     |
| Alien: Romulus                                                                                               | (ScreenX) 19.45                                           |
| Bitelchús Bitelchús                                                                                          | 17.15 / 19.40 / 22.00                                     |
| Bitelchús Bitelchús                                                                                          | V.O.S. 19.50 / 22.15                                      |
| Buffalo Kids                                                                                                 | 18.00                                                     |
| Capitán Avispa                                                                                               | 17.45                                                     |
| Deadpool y Lobezno                                                                                           | 18.00 / 20.40                                             |
| El 47                                                                                                        | 17.00                                                     |
| El conde de Montecristo                                                                                      | 17.00 / 20.30                                             |
| Estación Rocafort                                                                                            | 20.00                                                     |
| Hotel Bitcoin                                                                                                | 17.00 / 19.20 / 21.40                                     |
| usticia artificial                                                                                           | 17.10 / 19.20                                             |
| No hables con extraños                                                                                       | 17.40 / 20.00 / 22.20                                     |
| No hables con extraños                                                                                       | V.O.S. 22.15                                              |
| Odio el verano                                                                                               | 17.30 / 19.45                                             |
| Parpadea dos veces                                                                                           | 22.00                                                     |
| Romper el circulo                                                                                            | 19.30 / 22.19                                             |
| The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro                                                                | 21.30                                                     |
| Topuria: Matador                                                                                             | 17.00 / 19.15 / 21.30                                     |
| Un desastre es para siempre                                                                                  | 17.20 / 19.30 / 21.40                                     |
| Jn desastre es para siempre                                                                                  | V.O.S. 17.40                                              |
| FILMOTECA ALICANTE. TEATRE ARNICHES                                                                          | 965 93 68 38                                              |
| El agente topo                                                                                               | (Digital) 19.30                                           |
| YELMO CINES 3D PUERTA DE ALICANTE                                                                            | 965 10 79 20                                              |
| Alien: Romulus                                                                                               | 19.30                                                     |
| Bitelchús Bitelchús                                                                                          | 17.10 / 19.40 / 22.10                                     |
| Buffalo Kids                                                                                                 | 17.30                                                     |
| Deadpool y Lobezno                                                                                           | 19.35                                                     |
| El 47                                                                                                        | 17.30                                                     |
| El conde de Montecristo                                                                                      | 21.00                                                     |
| El cuervo                                                                                                    | 22.20                                                     |
| Estación Rocafort                                                                                            | 22.10                                                     |
| usticia artificial                                                                                           | 20.00 / 22.10                                             |
| La trampa                                                                                                    | 22.10                                                     |
| Los mundos de Coraline                                                                                       | 17.00                                                     |
| No hables con extraños                                                                                       | 18.10 / 20.25 / 22.40                                     |
| Odio el verano                                                                                               | 18.00 / 20.15 / 22.30                                     |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda                                                                 | 17.45                                                     |
| Parpadea dos veces                                                                                           | 22,30                                                     |
| Romper el circulo                                                                                            | 19.50                                                     |
| Topuria: Matador                                                                                             | 20.00 / 22.05                                             |
| Un desastre es para siempre                                                                                  | 18.00 / 20.05                                             |

#### Sant Joan d'Alacant

| Alien: Romulus              | (Digital) 20.00                 |
|-----------------------------|---------------------------------|
| Alien: Romulus              | V.O.S. (Digital) 22.15          |
| Bitelchús Bitelchús         | (Digital) 17.45 / 18.30 / 20.30 |
| Bitelchús Bitelchús         | V.O.S. (Digital) 22.30          |
| Buffalo Kids                | (Digital) 18.15                 |
| Estación Rocafort           | (Digital) 22.00                 |
| Hotel Bitcoin               | (Digital) 20.00 / 22.00         |
| Justicia artificial         | (Digital) 18.00 / 22.00         |
| No hables con extraños      | (Digital) 17.45 / 20.00         |
| No hables con extraños      | V.O.S. (Digital) 22.15          |
| Odio el verano              | (Digital) 18.00 / 20.00 / 22.00 |
| Romper el circulo           | (Digital) 17.30                 |
| Sidonie en Japón            | (Digital) 20.00                 |
| Sidonie en Japón            | V.O.S. (Digital) 22.00          |
| Topuria: Matador            | (Digital) 20.00                 |
| Un desastre es para siempre | (Digital) 18.00 / 20.00         |

#### Mutxamel

| AUTO CINE EL SUR       | 965 95 08 78 |
|------------------------|--------------|
| MaXXXine               | 23.00        |
| No hables con extraños | 21.19        |

#### San Vicente

| ODEÓN MULTICINES           | 965 66 84 88                                  |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| Alien: Romulus             | 20.00 / 22.30                                 |
| Bitelchús Bitelchús        | 18.00 / 18.45 / 19.15 / 20.15 / 21.30 / 22.30 |
| Bitelchús Bitelchús        | V.O.S. 18.00                                  |
| Buffalo Kids               | 18.15                                         |
| Capitán Avispa             | 18.00                                         |
| Deadpool y Lobezno         | 20.00 / 22.30                                 |
| El 47                      | 20.15                                         |
| El conde de Montecristo    | 21.00                                         |
| El cuervo                  | 22.30                                         |
| Estación Rocafort          | 20,00                                         |
| Gru 4. Mi villano favorito | 18.00                                         |
| Hotel Bitcoin              | 18.00 / 20.00 / 22.00                         |

| La trampa                                     | 18.00 / 20.00         |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Mi amigo el pingüino                          | 18.00                 |
| No hables con extraños                        | 18.00 / 20.15 / 22.30 |
| No hables con extraños                        | V.O.S. 22,15          |
| Odio el verano                                | 18.00 / 20.00 / 22.00 |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda  | 18.15                 |
| Parpadea dos veces                            | 22.30                 |
| Romper el circulo                             | 20.00 / 22.15         |
| The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro | 22.00                 |
| Topuria: Matador                              | 20.00                 |
| Un desastre es para siempre                   | 20.00 / 22.00         |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys        | 18.00                 |

#### Elche

| ABC ELX 3D                                | 966 67 38 98                  |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| 10 vidas                                  | 16.00                         |
| Alien: Romulus                            | 16.10 / 22.30                 |
| Bitelchús Bitelchús                       | 16.20 / 18.25 / 20.30 / 22.35 |
| Buffalo Kids                              | 18.00                         |
| Deadpool y Lobezno                        | 16.00 / 17.50 / 22.25         |
| El 47                                     | 18.10                         |
| El conde de Montecristo                   | 21.30                         |
| El cuervo                                 | 20.15                         |
| El teorema de Marguerite                  | 18.10                         |
| Estación Rocafort                         | 19.40                         |
| Gru 4. Mi villano favorito                | 18.30                         |
| Hotel Bitcoin                             | 16.00 / 18.00 / 22.40         |
| Justicia artificial                       | 16.15 / 20.20 / 22.30         |
| Longlegs                                  | 22.30                         |
| No hables con extraños                    | 16.15 / 18.20 / 20.25 / 22.30 |
| Odio et verano                            | 16.00 / 18.30 / 20.30         |
| Os reviento                               | 22.30                         |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de   | e boda 16.10                  |
| Parpadea dos veces                        | 20.20                         |
| Romper el circulo                         | 16.00 / 19.40 / 22.15         |
| Sidonie en Japón                          | 20.30                         |
| The Amazing Spider-Man 2: El poder de Ele | ectro 20.00                   |
| Topuria: Matador                          | 20.15                         |
| Un desastre es para siempre               | 18.25 / 22.30                 |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys    | 16.05 / 17.50                 |

#### Alcoy

| CINES AXION ALCOY                            | 965 33 11 69  |
|----------------------------------------------|---------------|
| Alien: Romulus                               | 21.05         |
| Bitelchús Bitelchús                          | 18.30 / 20.30 |
| Buffalo Kids                                 | 18.00         |
| Deadpool y Lobezno                           | 20.20         |
| Del revés 2 (Inside Out 2)                   | 18.30         |
| Gru 4. Mi villano favorito                   | 19.25         |
| Hotel Bitcoin                                | 20.30         |
| La abuela y el forastero                     | 18.15         |
| No hables con extraños                       | 18.20 / 20.25 |
| Odio el verano                               | 18.05 / 20.20 |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | 18.30         |
| Romper el circulo                            | 20.20         |
| Un desastre es para siempre                  | 19.25 / 21.05 |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys       | 18.00         |
|                                              |               |

#### Alfaz del Pi

965 94 09 11

| ROMA     | 965 88 82 66 |
|----------|--------------|
| El 47    | 18,30        |
| Tė negro | V.O.S. 20.35 |
|          |              |

#### Benidorm

| COLCI                       | 965 86 50 60          |
|-----------------------------|-----------------------|
| Bitelchús Bitelchús         | 19.00 / 21.00 / 22.45 |
| Deadpool y Lobezno          | 21.30                 |
| Hotel Bitcoin               | 18.30 / 20.30 / 22.30 |
| No hables con extraños      | 18.30 / 20.30 / 22.30 |
| Odio el verano              | 18.30 / 20.30 / 22.15 |
| Padre no hay mas que uno 3  | 19.00                 |
| Romper el circulo           | 19.00 / 21.30         |
| COLCI RINCÓN                | 965 85 38 59          |
| Deadpool y Lobezno          | V.O.S. 18.30          |
| El 47                       | 18.30 / 21,30         |
| Hotel Bitcoin               | 18.30 / 20.30 / 22.15 |
| Odio el verano              | 19.00 / 21.00         |
| Reinas                      | 21.30                 |
| Romper el circulo           | 19.00                 |
| Un desastre es para siempre | 18.30 / 20.30 / 22.15 |
| Volveréis                   | 21.00                 |

#### Cocentaina

| MULTICINES L'ALTET          | 966 50 11 83 |
|-----------------------------|--------------|
| Alien: Romulus              | 19.45        |
| Bitelchús Bitelchús         | 18.00        |
| Buffalo Kids                | 18.00        |
| Gru 4. Mi viltano favorito  | 18.00        |
| La trampa                   | 19,50        |
| Mi amigo el pingüino        | 18.00        |
| No hables con extraños      | 20.00        |
| Odio el verano              | 20.00        |
| Romper el circulo           | 19.45        |
| Un desastre es para siempre | 18.00        |

#### Dénia

| AUTOCINE DRIVE IN        | 965 75 50 42 |
|--------------------------|--------------|
| Casa en llamas           | 22.15        |
| La abuela y el forastero | 20.30        |

#### Ondara

| IMF 3D                                        | 966 47 74 64          |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Alien: Romulus                                | 22.00                 |
| Bitelchús Bitelchús                           | 17.30 / 19.45 / 22.00 |
| Buffalo Kids                                  | 17.45                 |
| Deadpool y Lobezno                            | 19.15                 |
| Estación Rocafort                             | 22.00                 |
| Gru 4. Mi villano favorito                    | 17.30                 |
| Hatel Bitcoin                                 | 18.00 / 20.00         |
| Justicia artificial                           | 18.00 / 22.00         |
| La abuela y el forastero                      | 17,30                 |
| No hables con extraños                        | 17.30 / 19.45 / 22.00 |
| Odio el verano                                | 19.45 / 22.00         |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda  | 20.00                 |
| Romper el circulo                             | 19.45                 |
| The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro | 21.45                 |
| Un desastre es para siempre                   | 20.00 / 22.00         |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys        | 17.30                 |

#### Orihuela

| CINES AXION ORIHUELA                         | 966 74 59 12  |
|----------------------------------------------|---------------|
| Alien: Romulus                               | 20.30         |
| Bitelchús Bitelchús                          | 18.30 / 20.30 |
| Buffalo Kids                                 | 18.00         |
| Deadpool y Lobezno                           | 18.05 / 20.20 |
| El conde de Montecristo                      | 19,40         |
| Estación Rocafort                            | 20.30         |
| Gru 4. Mi villano favorito                   | 18.00         |
| Hotel Bitcoin                                | 20.30         |
| No hables con extraños                       | 18.25 / 20.25 |
| Odio el verano                               | 18.20 / 20.20 |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | 18.40         |
| Romper el circulo                            | 18.15         |
| Un desastre es para siempre                  | 19.25 / 21.05 |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys       | 18.30         |

#### Petrer

| YELMO CINES 3D VINALOPO                      | 965 37 16 37          |
|----------------------------------------------|-----------------------|
| Alien: Romulus                               | 22.10                 |
| Bitelchús Bitelchús                          | 18.00 / 20.15 / 22.30 |
| Buffalo Kids                                 | 18.30                 |
| Deadpool y Lobezno                           | 20.30                 |
| El 47                                        | 19.15                 |
| El cuervo                                    | 21.45                 |
| La trampa                                    | 21.50                 |
| No hables con extraños                       | 17.50 / 20.05 / 22.20 |
| Odio el verano                               | 18.15 / 20.25         |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda | 17.45                 |
| Parpadea dos veces                           | 22.35                 |
| Romper el circulo                            | 17.00 / 19.35         |
| Topuria: Matador                             | 20.00 / 22.00         |
| Un desastre es para siempre                  | 17.30 / 19.45         |
| Zak y Wowo: La leyenda de los Lendarys       | 17.15                 |

#### Torrevieja

| IMF 3D                                        | 965 70 54 14          |
|-----------------------------------------------|-----------------------|
| Alien: Romulus                                | 22.00                 |
| Bitelchús Bitelchús                           | 17.30 / 19.45 / 22.00 |
| Bitelchús Bitelchús                           | V.O.S. 17.30          |
| Buffalo Kids                                  | 17.45                 |
| Capitán Avispa                                | 17.30                 |
| Deadpool y Lobezno                            | 19.15                 |
| El 47                                         | 22.00                 |
| Gru 4. Mi villano favorito                    | 17,30                 |
| Hotel Bitcoin                                 | 18.00 / 20.00 / 22.00 |
| Justicia artificial                           | 20.00                 |
| Mi amigo el pingüino                          | 18.00                 |
| No hables con extraños                        | 17.30 / 19.45 / 22.00 |
| Odio el verano                                | 20.00 / 22.00         |
| Padre no hay más que uno 4: Campanas de boda  | 20.00                 |
| Parpadea dos veces                            | 22.00                 |
| Romper el circulo                             | 19.45                 |
| The Amazing Spider-Man 2: El poder de Electro | 21.45                 |

#### Villajoyosa

| LA VILA                     | 966 85 18 84  |  |
|-----------------------------|---------------|--|
| Bitelchús Bitelchús         | 18.00 / 20.30 |  |
| Hotel Bitcoin               | 18.00 / 20.30 |  |
| Odio el verano              | 18.00 / 20.30 |  |
| Un desastre es para siempre | 18.00 / 20.30 |  |
|                             |               |  |

#### Xàbia

| CINE JAYAN                   | 965 79 01 47 |
|------------------------------|--------------|
| Bitelchús Bitelchús          | V.O.S. 20.00 |
| Bonnard, el pintor y su musa | 17.30        |

Agenda | 61 Jueves, 19 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### Las películas

**BITELCHÚS BITELCHÚS>** Tras una inesperada tragedia familiar, tres generaciones de la familia Deetz regresan a Winter River. La vida de Lydia, todavía atormentada por Bitelchús, da un vuelco cuando su rebelde hija, Astrid, descubre la misteriosa magueta de la ciudad en el desván y el portal al Más Allá se abre accidentalmente... Director. Tim Burton. 104 min. Intérpretes. Michael Keaton, Winona Ryder, Catherine O'Hara, Fantástico, (EE.UU.). 12 años.

EL 47> Es la historia de un acto de disidencia pacifica y el movimiento vecinal de base que en 1978 transformó Barcelona y cambió la imagen de sus suburbios para siempre. Manolo Vital era un conductor de autobús que se adueñaba del bus de la linea 47 para desmontar una mentira que el Ayuntamiento se empeñaba en repetir... Director. Marcel Barrena. 110 min. Intérpretes. Eduard Fernández, Clara Segura, David Verdaguer. Drama. (España). 7 años.

DIABÓLICA> La familia de Curtis es seleccionada para probar un nuevo dispositivo para el hogar: un asistente digital llamado AIA. AIA aprende los comportamientos de la familia y comienza a anticipar sus necesidades. Y puede asegurarse de que nada se interponga en el camino de su familia... Director. Chris Weitz. 123 min. Intérpretes, John Cho, Katherine Waterston, Havana Rose Liu. Terror. (EE.UU.). 12 años.

EL CUERVO> Eric Draven y Shelly Webster son brutalmente asesinados cuando los demonios de su oscuro pasado les alcanzan. Ante la oportunidad de sacrificarse para salvar a su verdadero amor, Eric se propone vengarse despiadadamente de sus asesinos... Director. Rupert Sanders. 111 min. Intérpretes. Bill Skarsgård, FKA Twigs, Danny Huston. Thriller. (EE.UU.). 12 años.

ODIO EL VERANO> Alonso (barrendero) y Marisa (tarotista), Torres y Fátima (propietarios de una charcutería) y Calatrava (cirujano estético) y Vicky (influencer) han reservado una casa en Canarias para pasar las mejores

vacaciones de su vida con sus respectivas familias. Lo que no saben es que han alquilado la misma casa... Director. Fernando García-Ruiz. 103 min. Intérpretes. Julián López, Kira Miró, Jordi Sánchez, Comedia. (España). 12 años.

PARPADEA DOS VECES> Cuando el magnate de la tecnología Slater King conoce a la camarera Frida en su gala de recaudación de fondos, saltan chispas. Él la invita a acompañarle a él y a sus amigos a unas vacaciones de ensueño en su isla privada. Un auténtico paraiso. Las noches salvajes se mezclan con mañanas bañadas por el sol... Director. Zöe Kravitz. 102 min. Intérpretes. Naomi Ackie, Channing Tatum, Alia Shawkat. Intriga. (EE.UU.). 16 años.

ALIEN: ROMULUS> Mientras rebuscan en las profundidades de una estación espacial abandonada, un grupo de jóvenes colonizadores del espacio se encuentra cara a cara con la forma de vida más aterradora del universo. Nueva película de la saga Alien... Director. Fede Álvarez. 119 min. Intérpretes. Cailee Spaeny, Isabela Merced, David Jonsson. Ciencia ficción. (EE.UU.). 16 años.

BUFFALO KIDS> Tom y Mary, dos hermanos huérfanos, desembarcan en Nueva York a finales del siglo XIX. Para reunirse con su tío, se aventuran como polizones en un tren por el Salvaje Oeste donde conocerán a Nick, un nuevo y extraordinario amigo que cambiará sus vidas para siempre. Juntos se embarcarán en un peligroso viaje... Director. Juan Jesús García Galocha, Pedro Solis García. 93 min. Animación. (España). Tol.

BORDERLANDS> Lilith, una infame cazatesoros con un misterioso pasado, regresa a su planeta natal de Pandora para encontrar a la hija desaparecida del poderoso Atlas. Para ello forma una alianza inesperada con un heterogéneo equipo de inadaptados: Roland, Tiny Tina, Krieg, la cientifica Tannis; y Claptrap, un robot muy peculiar... Director. Eli Roth. 102 min. Intérpretes. Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black. Ciencia ficción. (EE.UU.). 12 años.

#### **ESTRENOS DE LA SEMANA**

**HOTEL BITCOIN>** Narra la historia en números de: 4 amigos, 5000 bitcoins y 1 portátil. Entre fiesta, prestamistas, amor, locura y crimen, tendrán que proteger esa pasta hasta un lunes que parece no llegar, encerrados todo un fin de semana en un hotel... Director. Manuel Sanabria, Carlos Villaverde. 101 min. Intérpretes. Alejo Sauras, Mauricio Ochmann, Pablo Chiapella. Comedia. (España), 12 años,

#### NO HABLES CON EXTRANOS>

Cuando una familia americana es invitada a pasar el fin de semana en la idilica finca de una encantadora familia británica con la que entablaron amistad durante las vacaciones, lo que comienza como unas vacaciones de ensueño pronto se convierte en una pesadilla psicológica... Director. James Watkins. 109 min. Interpretes. James McAvoy, Mackenzie Davis, Scoot McNairy. Terror. (EE.UU.). 16 anos.



Imagen de la película.

#### Selección

«Segundo premio» representará a España en los Premios Óscar

**EFE** 

La película de los catalanes Isaki Lacuesta y Pol Rodríguez inspirada en la historia de la banda de rock granadina Los Planetas, Segundo premio, representará a España en la 97 edición de los Premios Óscar.

La película ha sido la elegida por la Academia de Cine española para luchar por el Óscar a la mejor película internacional. El anuncio se efectuó en la mañana de ayer en la sede de la Academia con el actor Eduardo Noriega, acompañado por el presidente de la institución, Fernando Méndez-Leite, y la notaria, Eva Fernández Medina.

Dirigida junto a Pol Rodríguez y coescrita junto a Fernando Navarro, Segundo premio es un musical atípico que según Lacuesta recrea «la leyenda» más que la realidad sobre Los Planetas, una narración polifónica que permite que cada espectador se quede con su versión.

La trama se centra en un momento muy concreto de la trayectoria de la banda, la crisis previa a la grabación, en Nueva York en 1998, del álbum «Una semana en el motor de un autobús», considerado obra clave de la historia del pop español, e inmediatamente después del abandono de May Oliver, la bajista original, en medio de constantes choques artísticos y personales entre Jota y Florent.■

#### **El tiempo**

#### Hoy en la provincia

Máxima



**Mínima** 



#### Por la tarde-noche

Continúan los chubascos localmente fuertes con vientos del este y sureste en las horas centrales.

el litoral norte por la mañana,

extendiéndose al resto.

#### Mañana

Orihuela

26° | 19°

Intervalos nubosos con riesgo de chubascos. Temperaturas sin cambios. Viento flojo del sur.

Torrevieja

26° 21°

DOS LÍDERES se unen para ofrecerle la mejor información y las mejores exclusivas

> Ahora, la revista HOLA! también con su ejemplar de INFORMACIÓN. Todes los dominges por solo 1,90€ más



Todos los domingos con su periódico





107.7 SACRY, NASCROPAMENTA CREAT (maked mount or attacking may enterent obtain

62 | Televisión Jueves, 19 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### Farmacias de horario extendido



ELCHE ELCHE FARMACIA FARMACIA HIDALGO 24 HORAS ELCHE DA GUILES GARCIA C/ José Maria Black, 24 Ablerta de 9,00 a 21,00 h. C/Livan Carsos L 16 de lunes a sabado www.mariajasehidaligo.com 1965 448 323 V 965 452 429

**Para** anuncios en esta sección

963 989 176

#### **Farmacias**

Servei d'urgència de 9 a 22 h.

ALICANTE C/ José García Sellés, 1. C/ Pintor Peyret, 38. Avda. Benito Pérez Galdós, 19-21. C/ Dr. José L. de La Vega, 2 loc-4

ELCHE Avda. Juan Carlos I, 18. Avda. Reina Victoria, 30. C/ José Romero López, 50. C/ Antonio Machado, 43. Plaza del Pont, 2. C/ Poeta Miguel Hernández, 72. Avda, San Francesc, 18 (el Altet)

SANTA POLA C/ Glorieta, 11. Monte de Santa Pola, 32 urb. Gran Alacant. C/ Cristóbal Sanz, 31. C/ Finlandia, 1 local 1-C

AGOST Plaza de España, 19

EL CAMPELLO Avda. Jaime I El Conquistador, 150 MUTXAMEL C/ Mare de Deu del Remei, 16

SAN VICENTE DEL RASPEIG Ctra. de Agost 21 esq. C/ Benito Pérez Galdós, 99

XIXONA C/ Cortes Valencianas, 4 ALCOY C/ Sabadell, 10 BIAR C/ San Cristóbal, 9 BANYERES C/ La Creu, 17 CASTALLA Avda. Onil, 58-60 bajo

COCENTAINA Avda. País Valenciano, 76. C/ Abajo.

IBI C/ Jaime I El Conquistador, 5 MURO Avda. Gandía, 65 ONIL Avda. de La Paz, 36

BENIDORM Avda. Ibiza, 6 esq. Avda. Europa, 12 ALFAZ DEL PI C/ Pau Casals, 5 L-2C pd. Albir ed. Sta. Bárbara

ALTEA C/ Beniardá, 2

CALLOSA D'EN SARRIA Plaza de España, 9 (apdo. de Correos 65)

VILLAJOYOSA C/ Arsenal, 44

DENIA-ONDARA-VERGEL-ELS POBLETS C/ Patricia Ferrándiz, s/n

CALPE Avda. Juan Carlos I, 12-14 ed. El Dorado L-4 GATA DE GORGOS C/ Padre Mulet, 8

JÁVEA Avda. de Palmela, 16 PEGO Avda. de Alicante, 16 bajo ELDA C/ José María Peman, 12 ASPE C/ San José, 42

MONFORTE DEL CID C/ Hermanos Kennedy, 3 MONÓVAR C/ Luis Vidal, 12

NOVELDA Avda. de La Constitución, 41 PETRER C/ Gabriel Payá, 52 PINOSO C/ Ramón y Cajal, 4

SAX C/ Gran Via, 32 VILLENA C/ Cardenal Cisneros, 5

Aspar C. Com. 16-18

ORIHUELA Avda, Teodomiro, 10 Bo, Avda, de Las Adelfas, s/n (dehesa Campoamor)

ALBATERA C/ Calvario, 39 ALMORADÍ Plaza Constitución, 11 BIGASTRO-BENEJUZAR C/ Purísima, 38

CALLOSA DE SEGURA Plaza de España, 4. Avda. de La Libertad, 36

CATRAL Avda. de La Purisima, 36 CREVILLENTE Avda. San Vicente Ferrer, 1 **GUARDARMAR** Avda, Cervantes, 29 PILAR DE LA HORADADA C/ Mayor, 21 ROJALES Avda. Salamanca esq. avda. Jorge Mtnez.

SAN MIGUEL DE SALINAS C/ Diecinueve de Abril,

TORREVIEJA Avda, Antonio Machado, 115. C/ Ramón Gallud, 196 esq. C/ Virgen de La Paloma. C/ Villa de Barcelona esq. C/ San Luis

#### Regreso

La periodista Gemma Nierga presenta a partir de hoy una nueva etapa de este espacio que se estrena con el ministro Óscar Puente

## El programa de debate «59 segundos» vuelve a TVE

**EFE** 

La periodista Gemma Nierga presentará a partir de hoy en La 1 de TVE una nueva etapa del programa 59 segundos, veinte años después de su primera emisión, que se estrena con la presencia en el plató del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Oscar Puente.

Producido por RTVE y Globomedia (The Mediapro Studio), el icónico programa regresa a la televisión pública totalmente renovado, pero sin perder su esencia: cada tertuliano contará en cada una de sus intervenciones con 59 segundos La periodista Gemma Nierga. para exponer su opinión sobre los temas que se debatan esa semana y pasado ese tiempo su micrófono descenderá y su voz dejará de oírse.

En esta nueva etapa, ha explicado este miércoles Gemma Nierga, «se ampliarán los contenidos con temas que preocupan a todos los ciudadanos, contenidos más sociales» como el precio de la vivienda, el desempleo, la educación o la sanidad, sin dejar de lado su derivada política.

En el plató del estudio 6 de RTVE Catalunya, además de los



tertulianos y expertos, habrá 185 personas de público que tendrán asimismo voz y voto, con las mismas limitaciones de tiempo que los demás; y los telespectadores también podrán participar desde casa con un código QR para contestar a las preguntas que se lancen en el debate.

El primer programa, que también se emite por RTVE Play, contará asimismo con la participación desde San Sebastián de Andreu Buenafuente y Berto Romero, quienes, al igual que el ministro Puente, serán

entrevistados por Nierga y a continuación se someterán no solo a las preguntas de los colaboradores sino también del público.

Europa Press

El equipo del programa ya ha invitado al presidente del Gobiemo, Pedro Sánchez, y al jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, y preguntada por los periodistas ante una eventual coincidencia en un mismo programa de ambos, Nierga ha dicho que «no estaba sobre la mesa esa posibilidad, pero sería una buena idea». ■

#### **Entrevistas**

El programa acercará a los telespectadores al cine y al Museo Arqueológico de Alicante junto a su director, Manuel Olcina

## Información TV emite un nuevo episodio de «Doble Sentido»

REDACCIÓN

Información TV emite esta noche a las 21 horas un nuevo episodio de Doble Sentido para acercar a los telespectadores al cine y al Museo Arqueológico de Alicante.

Dando un paseo por el MARO, uno de los museos alicantinos más reconocidos, tanto a nivel nacional como internacional, el programa hablará con su director Manuel Olcina y de su fantástica exposición Dinastías, nominada a los premios +Historia de la revista National Geographic.

La segunda parte del programa la protagonizarán Augusto González, compañero de Información TV, crítico de cine y presentador del programa + Que Cine y el director José Luís Brujada.■



No salen las cuentas entre lo que cuestan las ficciones de TVE y el público que las sigue. Aunque cada espectador que los ve pusiera un euro, no podría reunirse la cantidad que ha costado la producción de los capítulos de Cicatriz. Así, la teoría aquella famosa teoría de Lola Flores pidiendo a los españoles un duro para, entre todos, recaudar la multa que debía a Hacienda se reproduce fielmente si observamos los comportamientos de la audiencia hacia las series de ficción de la televisión pública. Porque es verdad que a más de un euro por barba habrían salido los seguidores de cada uno de los capítulos de la fallida Cicatriz o la plausible Hit, caso de haberlos tenido que pagar a escote para cubrir gastos. Lo que resulta a todas luces algo disparatado.

Porque a nadie se le ocurrirá que los gastos del programa Audiencia abierta (el que cubre la información de la Casa Real) o el taurino Tendido cero, o el medioambiental El escarabajo verde, o los informativos, o los gastos que genera la Orquesta y Coro de RTVE se paguen a escote entre los espectadores que los disfrutan y los siguen. Sería cosa de locos. Para eso existe una radio y televisión pública. Sin embargo, es bastante más discutible mantener una industria de la ficción, que no es más que una fábrica de entretenimiento, cuando ésta resulta invisible. Ni siquiera la coartada de que genera muchos puestos de trabajo parece sostenerla cuando no está apuntalada por el público. Sin espectadores nada tiene sentido, ni las artes escénicas, ni el teatro ni la danza, ni el cine ni las ficciones televisivas. Cauterizar la herida señalando que existen X seguidores que verán el producto a través de las redes huele a excusa. Es evidente que determinadas series no están llegando a sus destinatarios naturales.

Televisión | 63 Jueves, 19 de septiembre de 2024 INFORMACIÓN

#### información W

08.00 Noticias InformaciónTV.

08.30Aventuristico. 09.00 Noticias Informa-

ciónTV. 09.30 Centenario del

Hércules. Con Gonzalo Blanes.

10.00 Equilibrium. 10.30 Noticias InformaciónTV.

11.00 Confidencias. 12.00 Noticias InformaciónTV.

12.30 Aventurístico. 13.00 Noticias InformaciónTV.

13.30 L'arròs de Ximo. Con Ximo Rovira.

14.30 Juntos hablamos de alimentación

saludable.

15.00 La hoja verde. 15.30 Equilibrium.

16.00 Confidencias. 17.00 Aventurístico.

18.00 Alacant, poble a poble.

18.30 Cine. Dr. Jekyll and Mr. Hyde.

20.30 Noticias InformaciónTV.

20.55 Bona nit.

21.00 Doble sentido. Con Victoria Ferrá.

21.30 Centenario del Hércules. Con Gonzalo Blanes.

22.00 Juntos hablamos de alimentación saludable.

22.30 Planeta fútbol. El eje conductor de este programa está puesto en el Elche, Hércules y

> Alcoyano, Cada semana se repasan las novedades más destacadas de cada uno de los conjuntos, sin olvidarse de otros equipos de otras categorías en el que también

tienen su espacio. 23.00 Aventurístico. 23.30 Doble sentido.

Con Victoria Ferrá. 00.00 Noticias InformaciónTV. 01.30 Planeta fútbol.

02.00 Doble sentido.



#### La 1

06.00 Telediario matinal. Con Sirún Demirjián y Alex Barreiro.

08.00 La hora de La 1. Con Silvia Intxaurrondo y Marc Sala.

10.40 Mañaneros. Con Adela González.

14.00 Informativo territorial. 14.10 El gran premio de la

cocina. 15.00 Telediario 1. Con Alejandra Herranz.

15.50 Informativo territorial. 16.15 El tiempo.

16.30 Salón de té La Moder-

na.

17.30 La Promesa.

18.30 Valle Salvaje.

19.25 El cazador.

20.30 Agui la Tierra. Con Jacob Petrus.

21.00 Telediario 2.

Con Marta Carazo.

21.40 La Revuelta. Con David Broncano.

22.50 59 segundos.

Con Gemma Nierga.

01.15 Nuestro cine. Loving Pablo.

03.05 La noche en 24

05.35 Noticias 24 horas.

horas. Con Xabier Fortes.

La 2

09.05 Pueblo de Dios.

Vinculados por la paz 09.30 Aqui hay trabajo. Los derechos tras un despido.

09.55 La aventura del saber. Con Mara Peterssen v Salvador Gómez.

10.55 La 2 express.

11.05 Documenta2. 11.55 Al filo de lo imposible.

Monográfico: Ríos. 12.25 Las rutas D'Ambrosio. Cerdanya, cocina de

altura. 13.25 Mañanas de cine. El vengador del Sur.

14.45 Curro Jiménez.

La Dolorosa. 15.45 Saber y ganar.

Con Jordi Hurtado.

16.30 Grandes documentales.

18.00 Documenta2.

18.55 Grantchester. 19.40 Culturas 2. Con Tània Sarrias.

20.15 Mi familia en la mochila. 20.40 Reformas extraordina-

rias de George Clarke. 21.30 Cifras y letras.

22.00 ¡Cómo nos reimos! 00.00 LateXou con Marc Giró.

01.10 ;Ay, Carmen!

#### Antena 3

08.55 Espejo público.

Con Susanna Griso. 13.20 Cocina abierta con Karlos Arguiñano.

13.45 La ruleta de la suerte. Con Jorge Fernández.

15.00 Antena 3 Noticias 1. Con Sandra Golpe.

15.30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Rigueiro y Alba Dueñas.

**15.35** El tiempo.

15.45 Sueños de libertad. 17.00 Y ahora Sonsoles. Con Sonsoles Onega.

20.00 Pasapalabra. Con Roberto Leal.

21.00 Antena 3 Noticias 2. Con Vicente Vallés y Esther Vaguero.

21.30 Deportes. Con Rocio Martinez, Angie Riqueiro y Alba

Dueñas. 21.35 El tiempo.

21.45 El hormiguero. Con Pablo Motos. Invitados: Antonio Banderas y Marta Ribera, actores.

22.45 El peliculón. Mamá o papá.

01.05 Cine. Al final del camino.

#### Cuatro

07.00 Love Shopping TV

Cuatro. 07.30 ¡Toma salami! 08.25 Callejeros viajeros.

Incluye Singapur y

Nueva Zelanda. 10.25 Viajeros Cuatro.

Vietnam. 11.30 En boca de todos.

Con Nacho Abad. 14.00 Noticias Cuatro.

Con Alba Lago. 14.55 ElDesmarque Cuatro. Con Manu Carreño.

15.10 El tiempo. 15.30 Todo es mentira. Con Risto Mejide.

18.00 Lo sabe, no lo sabe. Con Xuso Jones.

19.00 |Boom! Con Christian Gálvez 20.00 Noticias Cuatro.

Con Diego Losada y Mónica Sanz 20.45 ElDesmarque Cuatro.

Con Ricardo Reves.

21.00 El tiempo. 21.15 First Dates

22.50 Horizonte.

Con Iker Jiménez. 01.50 ElDesmarque madru-

gada. 02.30 The Game Show.

03.10 En el punto de mira. 05.30 Puro Cuatro.

#### Tele 5

08.55 La mirada crítica.

Con Ana Terradillos. 10.30 Vamos a ver. Con Joaquin Prat y Patricia Pardo.

15.00 Informativos Telecin-Con Isabel Jiménez y

Angeles Blanco. 15.25 ElDesmarque Telecin-

15.40 El tiempo.

15.45 El diario de Jorge.

17.30 TardeAR. Con Ana Rosa Quintana.

20.00 Reacción en cadena. Con Ion Aramendi. 21.00 Informativos Telecin-CO.

Con Carlos Franganillo y Leticia Iglesias. 21.35 ElDesmargue Telecin-

Con Matias Prats Chacón.

21.45 El tiempo. 21.50 Gran Hermano. Con Jorge Javier Vázguez.

02.00 Gran Madrid Show. 02.20 ¡Toma salami! 03.00 El horóscopo de Espe-

ranza Gracia.

03.05 Love Shopping TV

La Sexta

09.00 Aruser@s. Con Alfonso Arús.

11.00 Al rojo vivo. Con Antonio García Ferreras.

14.30 La Sexta noticias 12 edición. Con Helena Resano.

**15.15** Jugones. Con Josep Pedrerol.

15.30 La Sexta meteo. 15.45 Zapeando. Con Dani Mateo.

17.15 Más vale tarde.

Con Cristina Pardo e Iñaki Löpez. 20.00 La Sexta noticias 23 edición.

Con Cristina Saavedra y Rodrigo Blázquez 21.00 La Sexta Clave. Con Joaquin Castellón.

21.20 La Sexta meteo. 21.25 La Sexta deportes. Con Carlota Reig y Óscar Rincón.

21.30 El intermedio. Con El Gran Wyoming y Sandra Sabatés.

22.30 El taquillazo. Mortal Kombat.

03.20 Play Uzu Nights.

01.00 Cine. El triángulo del diablo. 02.40 Pokerstars.

#### À Punt

07.00 Les noticies del mati.

Con Xavier Borràs. 10.00 Bon dia, Comunitat. Valenciana. Con Ximo Rovira y

Gemma Juan. 13.00 La via verda.

Con Mathies Muñoz. 14.00 A Punt Noticies. Migdia.

Con Marta Ventura. 15.15 La cuina de Morera. Bombons de massapa amb xocolate. Con Jordi Morera.

15.35 Atrapa'm si pots. Con Öscar Tramoyeres.

16.45 Tornar a casa. 17.40 Escola d'infermeria.

18.30 En directe. Con Alex Blanquer.

20.25 Grada 20:30. 21.00 A Punt Noticies. Nit. Con Amparo Fernán-

21.50 A la saca. Con Eugeni Alemany.

22.45 Xino-xano. Al trencall de la maror, La Vila Joiosa, Bocairent y Alcossebre.

#### 02.15 Grada 20:30. 02.45 A Punt Noticies. Nit. Con Amparo Fernán-

dez.

#### 22.30

LA SEXTA 'Mortal Kombat' El luchador de MMA Cole Young desconoce por qué el emperador Shang Tsung de Outworld ha enviado a su mejor guerrero, Sub-Zero, para darle caza.



Teledeporte 11.55 Campeonato de España de Tenis de Mesa inclusivo. 14.00 World Triathlon Cup. 15.10 Juegos Paralimpicos de Paris 2024. 17.05 Juegos Paralimpicos de París 2024. 18.35 #somos triation, 18.50 Racing for Spain. 19.20 Moto Avenue. 19.35 Sydney Marathon, 22.15 Vuelta Ciclista a España. 00.15 Unicredit Youth America's Cup. 02.00 Campeonato de España de Tenis

#### **Paramount Network**

de Mesa inclusivo.

11.30 Cinexpress. 12.10 Embrujadas: Matad a Billie. 13.05 Colombo. 15.05 Agatha Christie: Poirot: Cuatrocientos mirlos, 16.10 Los misterios de Murdoch. El rebelde y el principe y El molesto planeta rojo. 18.10 Los asesinatos de Midsomer. Sangre en la montura y La tierra silenciosa. 22.00 Cine: A Good Man. 00.05 Cine: Triple amenaza. 02.00 Pata negra.

#### 22.50 TVE-1

'59 segundos' Espacio de actualidad que cuenta con una mesa en la que distintos periodistas especializados debaten sobre diversos temas con un tiempo delimitado.



#### **Disney Channel**

15.55 SuperKitties. 16.45 Hailey, ja por todas! 17.40 Rainbow High Shorts. 17.50 Hamster & Gretel. 19.00 Kiff. 19.55 Bluey. 20.50 Los Green en la gran ciudad. 22.25 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 22.50 Pequeños Cuentos Chibi. 22.55 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 23.45 Los Green en la gran ciudad. 01.45 Prodigiosa: Las aventuras de Ladybug. 03.15 GhostForce.

#### Clan

17.47 Las pistas de Blue y tú. 18.09 Simon. 18.25 Petronix. 18.49 Hello Kitty, super style! 19.00 El refugio de Audrey. 19.11 Polinópolis. 19.33 Tara Duncan. 19.57 Héroes a medias. 20.08 Superthings Rivals of Kaboom. 20.16 Monster shaker. 20.38 Henry Danger. 20.59 Una casa de locos. 21.21 Bob Esponja. 21.43 Henry Danger. 22.05 Danger force. 22.47 Los misterios de Laura.

#### 21.45 Antena 3 "El hormiguero" El programa cierra la semana con la visita de los actores Antonio Banderas y Marta Ribera, que vienen para hablar de Gypsy, el

nuevo musical que van

a estrenar.



«Voy a tener un bebé/Lo vestiré de mujer/Lo incrustaré en la pared». El estribillo de la canción Voy a tener un bebé no dejaba lugar a dudas en aquel 1983. Por si acaso, añadía los inspirados versos «Le llamaré Lucifer, le enseñaré a criticar», «Le enseñaré a vivir de la prostitu-

ción», «Le enseñaré a matar». La Movida, ya se sabe, aunque los intérpretes y autores Almodóvar y McNamara se arriesgarían hoy a transitar por la Audiencia Nacional para justificarse

Cuarenta años después, Almodóvar es el
Pedro más criticado de
España, por encima de
Satánchez. Y lo más
arriesgado que ha acometido el papá de Lucifer
es una adaptación de tres
relatos de la descatalogada Alice Munro en Julieta, que hoy le costarían
una condena del Tribunal Woke, más duro y
antediluviano que la Audiencia Nacional.

Los cursis almodovarianos, perdón por la redundancia, insistirán en que su gurú ha evolucionado desde que soñara con tener un bebé. Se identifica a los clérigos porque corroboran a cada estreno que «es la mejor película de Almodóvar hasta la fecha». Esta superación egoísta defrauda a quienes preferiríamos la comparación con títulos de otros autores.

Pedro Bis aporta un hito a la historia española, el momento en que se fastidió la Transición. Algunos eruditos apuntan al 23F, otros lo retrasan al referéndum de la OTAN. Como espectador de uniforme militar en una sala de Madrid que probable-

mente era Alphaville, la iluminación de la decepción fue Pepi, Luci y demás. El país abdicaba de Berlanga para ingresar en una vulgaridad escatológica con maldita la gracia y que pronto desembocaría en un cine moralizante, pedagógico, activista.

#### Alice Munro parece inevitable

De ahí el alivio de las víctimas de Almodóvar cuando la insoportable Dolor y gloria, donde se exige del espectador las suspensión de la incredulidad que transforma al olímpico Antonio Banderas en doppelgänger del director, fue postergada en Cannes por Parásitos. Cine berlanguiano Made in Korea, vuelta a las raíces de la pi-\*

Miel, limón & vinagre

### Pedro Almodóvar

CINEASTA



## El Pedro más criticado



POR MATÍAS VALLÉS

caresca española.

Supongo que estamos aquí por el León de Venecia, otro ejemplo de que Almodóvar no merece ser profeta en su tierra. La habitación de al lado adormece desde el título, provoca el mismo cansancio previo que sus desfasadas protagonistas, Julianne Moore o Tilda Swinton. Hoy queremos a Mia Goth, Zendaya, Selena Gómez o incluso a Blake Lively, aunque compita en generación de odios con el director

manchego.

Se alegará con propiedad que es injusto a la par que cruel demoler una película que no ha sido examinada. Totalmente de acuerdo, pero esta ley decae cuando no piensas ver La habitación de al lado aunque sea la única oferta de la cartelera. Bajo esta precisión, puedes criticarla libremente, sin miedo a que tu perspectiva se pervierta. Lo cual lleva a la pregunta fundamental: ¿Cómo se consigue la libera-

ción de Almodóvar? Ayuda haber

visto Dolor y gloria, pero el cupo queda cubierto en el intercambio de niños sin sentimentalismo ni sentido alguno de Madres paralelas. En cuanto al riesgo de arrojar al bebé Lucifer con el agua del baño, las virtudes almodovarianas, que las hay, quedan refugiadas en películas rodadas en España por iranís como Asghar Farhadi. Así es, la monumental Todos lo saben, la obra que Pedro ya no sabría crear. No sé si les he advertido de que su cumbre sigue siendo Atame, que hoy no podría escribirse, y mucho menos rodarse.

En todo caso, la gloria que se autoadjudica Almodóvar no consiste en ganar un festival en una ciudad en proceso de extinción, porque alguien tiene que hacerlo pese al mejor buzz de El brutalista. La verdadera inmortalidad, compartida con Messi o Shakira, consiste en practicar el malabarismo fiscal y emerger inmune en el aprecio popular. Juro que volveré a ver un Almodóvar si rueda algo sobre su conexión con los Papeles de Panamá.

Los mejores directores del momento son directoras, pero nadie ha reparado en este detalle porque las salas están despobladas. Entre tuit y tuit, apenas si

nos queda tiempo para leer las críticas a La habitación de al lado, que sobresalen por ser absolutamente intercambiables. Lo peor de Almodóvar siguen siendo los almodovarianos, inquisidores que miden hasta los segundos de retraso del PP y la Familia Real en compartir la exaltación española en la república veneciana.

Almodóvar ya rueda en inglés, como todo el mundo, pero en su caso se le adjunta una granítica fortaleza de carácter. El idioma no importa, el cineasta sigue simbolizando la imagen de España que fascina a los extranjeros y frente a la que desearíamos ser extranjeros. Sin lograrlo. 

■

